



Circulerendo patri in edulto magistro Gulielmo trauersa gno Saonensi sacre theologie professon per vocto ordinis sancti Francisci. frater Joannes bernardus Saonensis: ordi nis beremitarum sancti Augustini salutem vicit.

Dreligiose peritione collegi queda victa sanctoruz ve viuino amore tractantiu. redegi ea ad forma sequetis tractatus: ideireo tuam renerentiam obsecro vignetur, ppter vei amorem vnam sucubraciúculaz ipsi prebere tractatui. Et si evignorantia mea: in aliquo forsitan me errasse perspeceris: quiequid ineptum cognoueris velis emendare: vt tua provi dentia ipse tractatus valeat in sucem prodire: roenotis ancil lis eterni sponsi consolationem asserre. Bene valeat paterni tas tua. Ex nostro monasterio fancti Augustini Saone vie.

rvij. September. AD. cccc. lrurvj.

CFratri Joanni Bernardo confessori ocnoto sponsaz chi sti ordinis beremitaru sancti Augustini: frater Laurentius gu lielmus ordinis minorutbeologorum minimus falute in ve ro saluatore. Merlegi librum abste imperrime compilată: ad instructionem sponsarüxpo vicatarum in quo plane conspe xi:quanta studio sacrarum litteraru sanctorumgs voctorum victa atq3 testimonia veritate-munita collegeris: ad finemq3 a te intentum perduxeris: vistincte multo cum ordine suis ca pitulis viltribueris: vere exposueris multa cum claritate: ac brenitate: vrbano eloquio adornaueris: lapiéter ocuotis exor tationibus:splendidum vtilemąz effeceris:adeo vt ab bumi libus a parum doctis intelligi pollit. a frugi elle doctis autem placere: 2 ab eisdez laudari. El christi amatoribus sumo studio amplecti ac observari. quar cupio ab oibreo studio r vilectõe legi: coplecti z observari gbo existimo esse vigesti. Esle felicit 7 me solito amore coplectere.ex não couentu.xxiij. Septêbris.

C De la denota collatione cominciano li capituli.

De la breue diffinitione di questi vocabuli amore dilectio ne: carita: denotione 73elo: capitulo primo.

T De la excellentia de la carita sopra ogni altra virtu in gene re capitulo secundo.

Lomencia la veuota collatione. Idimamente de la brene diffinitione de questi vocabuli Amore Wilectione Libarita. Weuotione 73elo. Lomposto per el venerabile patre domi no fratre Johanne Bernardo sauonexe de lordine de li bere mitani di sancto Augustino de observantia capitulo primo.

A religiosa claustrale ba inducto el suo cosessoca sar li sermone de la more de dio regli venuto per compia

cerli la saluta dicendo. El confessore.

Jo te-salue venerabile sposa de Jesu dulcissimo. Lomo e asperso el tuo core del amore superno. La Sozella Jesusia vostra salute venerabile pa dre:ma lanima mia e como terra senza bumose e sitisco la superna rosada: che bagni alquato la mia sicitade. Desidero lo effecto de vostra promissione: che gia vicati a noi alcuna cosa vel amore ve vio. El confessor. Merche non bai requesto alcuno vocto: e val quale bayeristi recenta la abundante rordinata voctrina! Il Doco te vosto in formare de questa sancta dilectione de laquale me ritroud ie iuno bauendone poca scientia e manco experientia. Questo amore ba speciale linguagio r secundo che vice sancto Ber nardo sopra li cantici de cantici de Salamone. Se la persona non ama o non lintende o vero nol gusta ni el tira ale medul le del core za poterlo gustare bisogna esfere amatore de dio. Mon dimeno dicendo el faluatore: luce ferto: omnipotenti te tribue: Megato da te: temptero de farte cosa grata confiso in la regina del cielo: z in le vostre oratione z ancora in quelle fententie le quale bo ricolte de le scripture de sacri doctori : li qualibanno sparsa in quelle la cognitione de quella divina ca rita de la quale erano ribocanti. La Sozella Abolta ofolatio

ne 7 intelligentia receuerei se sosti cotento che alcuna siata ve interrogasse de qualche costa. El cosessore. El tuo interroga

rea me sera grato per maiore luce de la mête tua. Questo no

stro conserireadunque sera de amore voilectione: de carita:

x

15

eres

18:

Mi

Ial

rni

ie.

bii

CH

10

ad

pe

m

45

ac or

ni

m

lio óe it

19.

10

de devotione que zelo e si connene che in prima intendi la ex positione de epsi vocabuli. Mel nome de christo iesu sapise cudo san Thomaso prima secunde in la questione vigessima quinta: che lo amore e vna complacentia o vna simplice incli natione de lo amante in la cosa amata: e seguita quelto: che quanto piu complacentia e con naturalita fera vel amante in la cosa amata tanto li sera maiore amore lo obiecto del amo reeil bene quella cosa che causa lamore nel appetito e il be ne a quanto maiore e il benerranto oebbe caufare in lo appeti to maiore amore. Et cócio ha che idio ha fummo bene babia mo grande incitamento de amarlo sopra ogne creatura: ma rime per che siamo creatia la sua imagine: como vice Danit fignatum est super nos lumen vultus tui domine: signore el lume del tuo volto e fegnato sopra de noi z como dice san Joanne chisostomo: numisma vei bomo est. lbomo e la mo neta de dio in la quale e impressa la imagine diuina. El subie cto del amore e lo apperito la volunta 7 per che li appetiti so no differenti secundo la differentia e diuersita de li appetiti se ra la differentia 2 diversita de li amori. lo appetito e triplice. El primo e victo naturale el quale quodammodo e etiam in le cose che banno solum lo esfere: como sonno le pietre, ideo vice el philosopho bonum omnia apperunt ogni cosa apperi sce el bene. Et e victo naturale impero che ogni cosa creata al modo suo appetisce quello: che li e connaturale z connenien te como suo bene non chel cognosca maper instincto inser to in tal cose va vio: como la sagitta va vouce mandata. Ideo la connaturalita del corpo grave: como e la pietra e de appetere el centro o vero el megio per la gravita la quale e inepsa formalmente e questo puo esfere victo amore natura le. El secundo appetito e victo sensitivo: el quale cin li anima li irrationali 7 in li bomini. In quelli sequita el suo instincto nomper libero arbitrio ma per necessita. Asain li bomini el participa de liberta inquanto obedifie a la rasone: da la quale e incitato ad amare el creatore 2 quelta complacentia o amo

re la quale e nel appetito sensitivo puo essere victo amore sen sitino. El terzo appetito e victo rationale intellectivo el qua le evicto volunta a quello procede secundo el libero arbitrio sper che e nel appetito-intellectino puo esfere victo amore intellectivo. Et per confequens lamore nostro e in la volun ta nostra come in subjecto. Et questo quato al nome ve amo re. La vilectione secundo san Ibomaso eacto de charita z e deputata folum ala intellectuale natura impero che dilectio e vno amore che presuppone la voluntaria electione de la cosa amata vice san Iwieronymo in la expositione ve victi cantici: che li voctori in le sacrescripture banno piu frequen tato el vocabulo de dilectione: cha de amore per doi respec tipimo per conservare el nostro core da pericoli di moui menti carnali. Secundo perche li pagani veputanano el vio ocamore ale cose lascine. La charita secundo el preallegato voctore e vna amicitia vel bomo a vio: per la quale secun do el maestro de le sententie nel terzo se ama dio per se stello r el proximo per amore de dio. El nome de charita dimo stra la cosa amata essere tenuta chara longa cosa seria a po nere tutte le diffinitione de la charita poste da doctori ma au di quanto san Johanne la fa preciosa vicendo. Deus chari tas est vio e charita e quale cosa e megliore, ve la charita vice Bernardo chi sta in charita sta in vio qual cosa epiu secura ! Eviosta in lui: qual cosa epiu iocunda! Dice vgo vi sanc to victore: che la charita e uno babito per il quale siamo vi spositiad gustare le cose spirituale. Et el suo obiecto non e alcuno bene sensibile: como puo estere de la more ma e vno bene vinino solum cognosciuto val intellecto. Los el suo subjecto none lo appetito sensitino ma lo appetito intel lectino cioe la volunta. La denotione secundo San Tho maso secunda secunde e vno speciale acto de la volunta de darfi tutto al divino servitio r e una grassa de lanima conservatrice de la charita. La devotione procede primo va la causa extrinseca e principale: che e vio el quale la infon a ij

and Colory to the second

a

se

113

Icli

the

in

110

be

m

bia

ma

luit

eel

fan

mo

ubie

nso

me

ice.

nin

ideo

peri

aal

TIETT

Ter

na.

:00

cie

ıra

11.3

to

el

le

0

de nel core bum mo, secundo procede va la causa intrinseca cioe da parte nostra per due cause primo in la meditatione de la viuina bonta per questo vice el psalmo. In meditative mea erardescet ignis. In la meditatione mia si accrescera el soco. Secundo quando procuramo de ellere denoti per impetrare el vinino adiuto in le nostre necessità le vice nel psalmo lena ni oculos meos in montes. vnde veniet auxilium mibi. bo le uato li ochi a li fancti per che lozo me aiutarano. El zelo e vo eabulo: tracto dal greco e secundo el nostro proposito e uno amore intenso che non patisse consortio in la cosa amata. Et circa dio e una cura uno fernoze tuto folicito del bonoze de vio. Questo bauea vauit quando vicea nel pfalmo. zelus vo mo tue comedit me. el zelo de la tua casa me corrode. In que sto zelo mosse fece o ecidere vinti tre migliara de bomini li quali baneano adorato el vitello de 020: como recita lo ero do al capitulo trigessimo secundo a Elia tuto zelante sece oc cidere quatro cento cinquanta sacerdoti del idolo de Baal: como dimostra el terzo libro de li Renel capitulo decimo oc tano quelto zelo banea san IDieronymo quando vicea canes latrane pro domino suo ame non vis latrare pro christo! Se li cani cridano per el signore suo. tu non voli che io cridi per chisto! D quanti sono li quali per timore non voleno vire la verita de tali dice Isaia nel capitulo quinquagessimo serto ca nes muti non valentes latrare sono como cani muti li quali non ponno cridare credo bene che molti taceno per che ogi regna grande impatientia fra li defectuofi e se tace per non fa re pegio 7 tanto pegio per li erranti:ali quali no e vato reme dio di correctione lasso le altre significatione del zelo. Zu ve di aduque per le cose predicte: come tu me bai inducto ad stu diare in excellente materia cuncio sia che lamore de dio exce de ogni virtude. La. S. Aoria intendere piu viffusameti la vi gnita vel amore e charità. El. Lo. Succintamente ne viro qualche cosa: cognoscendo le consideratione de la charita esfere tante: che richedeno altro speciale tractado.

De la excellentia de la charita sopra ogni altra virtu in gene re. Lapitulo secundo:

Imonstrassi la sua vignita r excellentia sopra ogni vir tu in quelto che la carita e radice forma e fine de ogni altra virtu: che sensa lei non valeno al merito de vita eterna san Thomaso secunda secunde in la questione vicessima ter tia dice che in le virtu mozale la forma del acto se considera principalmente da parte del fine. Impero chel principio de esfere virtu e la volunta lo obiecto de la quale e quasi sua foz maeil fine e sel fine e bono lacto directo a quel fine e bono di ce sancto Ambrosio nel libro de officijs affectus tuus operi tuo nomen imponit. El tuo affecto la tua intentione pone el nome cioe de bonta o de falsita ala tua operatione se tu repre bendi el proximo per odio e male sel fai con charita fai bene. Et-perche non e cosa: che via bona forma ale operatione bu mane come la charita la quale adopera per amoze de dio se guita che lei e radice dogne virtu e che senza quella seriano imperfecti. Eludi Maulo in la prima ali corintbi al capitulo tertiodecimo. Si linguis bominum loquar ? Angelozus: ca ritatem autem non babeam: factus sum velut es sonans aut cimbalum timens se io sapero fauelare con lingue de bomini eloquentissimi immo de angeli z che non babia charita io se ro come vno metallo sonante o come lo instrumento da so nare: li quali fonando non giouano alozo ma pelectando al tri se cosumano se stelli Augustino nel suo manuale. Frustra accedit ad legendum ad meditandum zad predicandum qui nonamat. Selbomo nonama vio poco li vale suo legere suo meditare e suo predicare r san Gregorio in la omelia vi ce vt eniz multi arboris rami ex vna radice prodeunt sic mul re virtutes ex una caritate generantur. Mec babet aliquid vi riditatis ramus boni operis si non manet in radice caritatis. Si como molti rami del arbojo escono da una radice cosi molte virtu sono generate da una carita e il ramo de la bona

re

13

le

10

100 51

œ

00

ue

lli

to

oc al:

00

De

XT

la

calli gifa te re

operatione non ba juridica alcuna se non sta in la radice de la charita. vlterius la vilectione e fine de ogni comandamento concio sia che ogne lege sia facta per vinere incarita. Ibleni tudo legis est vilectio vice san Adaulo ali romani nel capitu lo tertiodecimo colni che bala vilectione adimpie ogne lege Ta Thimotheo vice finis precepti est caritas la carita e fine de li comandamenti ressendo el fine megliore cha le cose or dinate al fine fecundo el philosopho feguita che la carita quá 54 ogni virtu re victa fine secundo Bonauentura nel terzo ula oistinctione vigessimaseptima per tre rasone. Isaimo per rasone de maiore assimilatione perche e simile a dio el quale cu3 smesurata liberalita ne comunica ognebenesicio vice san cto Augustinonel suo manuale. Deus amore venit ad bomi nes venit in bomines factus est bomo vio per amore e venu to a li bomini z in li bomini z e facto bomo per amore rege li celi rogni beneficio fa cum amore vice Boerio nel secundo libro de cófolatione o felix bominű gentis si veltros animos amor quo celum regit regat. Secundo per rasone de perfecta astrictione perche la carita tanto ne astrenge a vio : che siamo per participatione vno spirito cum lui concio sia che il liga me del amore del spirito sancto iunge el fiolo al padre cost la more marita lanima al sposo vulcissimo Jesu ebristo a sa che intra loso e vna volunta z vno absasamento per amosem có iungimur ded dice Augustino amor facit vnum spiritum de duobus. Tertio per rasone de sinale riposo concio sia che per la vilectione noi riposiamo in vio. Lognosecrai etiam la sua preciosita in questo che lo eterno vio rechiede ogni altra operatione cum vilcretione, ma lo amore lo rechiede sensa mensura quado vice nel venteronomio al capitulo serto z in san Abattheo al capitulo vigessimosecundo. viliges vominü veum tuü ev toto corde tuo zin tota anima tua zin tota men te tua amerai il tuo fignore vio con tuto el core tuo cum tuta lanima tha z cum tuta la mente tua per tanto canta la chiefa al sposo eterno. Adoloscentule vilexerut te nimis le giouene

re le anime conertite a bano amato troppo. Et quello tropo e riqueito in lo amore de dio. In madatis eius cupit nimis in li comandament vamorenole li fia el nimis. impero che lo ob iccto de la divina dilectione come dice san Ibomaso secuda se e vio: el quale excede el indicio ve la rasone e nó se mensura cũ rasone vnde sancto Augustino nel libro ve amare vio vice Laufa viligendi veŭ est ipse vens.la causa p la quale vonemo amare vio eepio vio zil modo esenza modo ancor vice nel suo manuale. imensus es e siné mensura vebes amari preser tim a nobis: quos sicamasti signore tu sei infinito a vebiamo amarte senza mentura bauendoni tato amato la potetia pel amore dimostra la sua dignita che como dice san Bernardo lo amore etanto potente: che tira ase sutili affecti a tutili con uerte in se acio che vone lui e ogni affecto vinenti amore 7 lo inamorato sa ogni cosa pamore. La.S. De che valore cra no le virtu de li antiqui filosophi z de victoriosi romani. Lon. Se tu voi dire del dispresso de richeza facto da philoso phi. Benone Lratone Diogene voa molti altri li gli memo ra san Mieronymo nel libro contro Jouinianu voe la insticia de Romani consuli come de Labritio de Aldarco curio befe giatori de pecunie 7 de scipione cosernatore de la pudicitia de la aliena sposa bellissima esprezatore del oblato sbesoro sapi come loro virtu erão iperfecto vice san Zhomaso che essedo oui fini 50e lo vniuerfale: che e vio 2 la fruitõe depso 2 il pticu lare el quale e vario fra li bomini albora la virtu e pfecta qua do e ordinata z virecto a allo superno sine ve fruize vio come ordina la făcta carita ma fe la virtu fera ordinata folu adaltri fini pticulari e secudarij: come p accrescer la republica tepora le opacgitare fama como faceano li romani li quali popo la victoria voleano el triufo tale virtu erano iperfecte a le virtu ve idolatre vicote: che erano morte isto al fimio de vita eter na gito vice Augustino no sur bona opera: que silectoes no fint. no sono bone alle oper le ale sono facte se a sede esen 5a la vilectõe arboz mala fructomalos facit li idolatri vanati, p 1111

gene

o:

30

KT

ale

an

mi

Tiu

eli

ido

105

icta

mo

193

che

100

100

the

113

па

158

in

nú

cil

13

13

duceuano li fructi in vtili omnis vita infidelium peccatum est dice el maestro nel terzo la vita de si infidelie de continuo nel peccato. La Socella. Edi se faluana ananti la incarnatióe de christo! El confessor dice el maestro nel lidro prelidato. Era no falui quelli che credenano: che christo veniria ad faluare li peccaton z chi sperana Jesu doner fare quelli misterij siqua li noi sapiamo estere compitu dice sancto Augustino nel sidro de correctione. Memo liberatur a damnatione que facta est per Adam nus per sidem Jesu christi. Muno puo estere libe rato da la damnatione laquale e proceduta per el peccato de Adam excepto per la sede de Jesu christo.

Lomo la vilectione ercede le altre virtu nominate in specie.

Lapitulo tertio.

Ubal intero in genere come la sancta vilectione erce de ogni virtu. Istendiamone alcuna particulare bora reatimere dio sono virtussi ma vedi como lo amore e piu de gno escripto nel prologo dela comune expositione de li can tici quanto bono: timo:e vignio: tanto amo: bono:e cario: Lomo lo bonoze e piu degno del timoze cost lo amoze e piu charo cha lo honore. Lo honore alcuna fiata puo esfere facto cum falsita per adulatione ma lo amore e puro 2 finciero. El timore apertene a serui come cosa imperfecta a comparatio ne del amore che apertene ali figlioli vale spose dilecte. Et co mo vice sancto-Johanne la perfecta charita scacia el timore perche lbomo che teme non e perfecto in charitade. Losi an cor le quatro virtu cardinale Lioe prudentia. Justitia fortesa z temperanza sono molto ocgne percheregulano lhomo in le sue operatione La prudentia li da conseglio la institia sa che le cose intere per prudentia siano execute instamète la sorteza adiuta che non manchiamo de institia per lo impeto dela ad uersa fortuna e la Temperanza ne regula che in le prosperita non perdiamo lo intellecto. Ada le virtu theologice excede no queste a sono tre 30e sede speranza a charita a sono victe a Theos parola greca: che significa dio 7 logos sermone quasi

viuino fermone impero che anno vio per obiecto como viti mo fine al qual sono virecte fra quelte la charita e pin egregia voi tu lauctorita! Audi san IDaulo in la prima ali corintdi nec capitulo terriodecimo. Pluneautem manent fides spes. Charitas tria bec maior autem borum est charitas la rasone adduce san Thomaso secunda secunde vicendo la carita esse re perfectifima r excellentifima impero che e piu propinqua ala omina regula Lonciosia che la sede attinge vio ad sine ve cognoscere quella increata veritade vla speranza se apropin qua adio afine de desiderare quella increata maieltade. ADa la charitasta in epso vio ad cio che lei permanga in quella in creata bontade. Et secundo Bonauentura per la sola carita repossiamo in vio repso godiamo e non coss per sede ne per speranza impero che la sede e la speranza non intrano in pa radifo ma ali beati per la fede li e data la clara visione a per la speranza bano la firma possessione lo amore de la sposa intra in paradifo vascende cum gratia infino altrono de la dinina maiesta vice lo inamorato Augustino in lo suo manuale ma gna res est amor quo anima per semet ipsam fiducialiter acce dit ad dominum ded constanter inderet deum familiariter percuctatur. Grande cosa e lamore per il quale lanima per se stella fiducialmente se ne na a vio: al quale constantementi se apogia radepso familiarmente fauella vice Dionisio nel li bro deli nomi diuini: che piu alto ascende la more cha lintelle cto per tanto epiu conforme al stato di gloria lamore cha lin tellecto. Finalmenti vicoti che lamore e eterno: si como vio ab eterno ama el suo fiolo non la sede ne la speranza sono ab eterno cosi como lbomo non e ab eterno dante nel canto de cimoseptimo vel purgatozio. Me creatorne creatura mai. Lomincio e figliolo fo senza amore. D naturale o danimo tul sai.

Ta poi che la charita etanto conforme a vio alquale constretamente ne coniunge possiamo vire che godiamo gia qui

el

æ

ra

ire

110

ett

lbe

DE

ae.

Tre

ora

351

can

ווטי

piu

lab

E

ano

100

vie

an

C38

in

the

;53 ad

ita

de

19

ni in parte de la dulcedine di beni superni per virtu damore. Losi al contrario a sai e misero a molto sfortunato a insclice mente damnato colni che e prinato de tato thesoro audi quel lo che ne canta dante nel quinto decimo del paradiso.

Benche senza termine se voglia. Lhi per amoz ve cosa che non vura.

Eternalmente quel amor se spoglia. La So. Da questa infelicita me desenda el signore vorei che accendesti la mia te pidita a questo sancto amore adducendomi le rasone lequale lo accendeno nel core bumano. El Lon. Desidero de compiacerti.

Lomo va ogni lato rva molte indutione lanima e incitata ad amare vio.

Lapitulo quarto. Anima val principio ve sua creatione e stata votata va more voi continuo e incitara ad amare el suo creatore dice el maestro nel secundo ala puma distinctione. Et si que ratur ad quid sit creatura rationalis respondetur ad lau dandum veum ad serviendum ei ad fruendum eo sel se adi manda perche sia facta la rationale creatura: se risponde: che e creata ad laudare vio a semirli zad velectarsi vel suo amore questo confirma lactantio: nel terzo libro al capitulo nono si quis bominez qui vere sapit interroget cuins rei gratia natus sit respondebit in trepidus ac paratus colendise vei gratia na tum: qui nos ideo generauit vi ei seruiamus se lbomo sapien te sera interrogato perche causa e nato respondera intrepido z securo per casone de amare dio el quale per questo ne ba ge nerati acio che li serniamo. Ascolta etiam el parlare ve vante el quale piace ala memoria per rispecto del verso.

Lonfiderate la vostra semenza. Facti non fusti a venir como bruti.

Alda per seguir virtu e conoscenza. Lioe susti creati ad cogno scere el creatoze z ala virtu de amare quello. Essendo adunqui lanima creata adamare el suo signoze dicoti che da sei parte

etracta ad amare vio. Live va la parte superiore z inscriore anterior a posteriore val lato prito a val lato sinistro. Isumo va parte superiore cioe va vio el quale maxime per cinque co se te tira de lequale. La prima e il suo amore: quelta diuma di lectione maxime te inuita a renderliel cambio de amore au di Augustino nel suo manuale. Amat ocus vi ametur cum amat nil alind yult quam amari vio ama adcio chel sia ama to: quando egli ama non recibiede altro excepto chel sia ama to dio e charita dice Augustino e non vole altro che charita. Ili prebe mibi cor tunz dice dio per li pronerbij nel capitulo vigetimoquarto. Figliolo dame el cuore tuo. Secundo dio te induce ad amarlo per parentado. IPon folus lo eterno dio e creatore a padre de lanima ma e eria; del corpo impero che felsole albomo generano lbomo come dice el philosopho tamen fanno quelto per viuina potetia 7 se ogniuno e obliga to adamare el padre corporale molto piu e obligato a vio: el quale e la principale causa a primaria pelessere nostro a la cau sa primaria piu influisse nel suo effecto: che non fanno le cause fecudarie: che sono el sole albomo per tanto dice Augustino viligendus est genitor sed preponendus est creator. El padre se debeamare ma piu el creatore dalquale ogni bomo proce de: como canta boetio nel terzo. Dinne hominum genus in terris similis surgitabortu Anus enim rerum pater est vnus cuncta ministrat Loss lantiquo lucretio como testisica lactan tio nel serto libro denigo celesti sumus omnes semine oriundi omnibus ille idem pater est Dice che tuti siamo nati vel seme celeste vio epadre ve tutti filij vei sumus vice san Johanne: che siamo fioli de dio zil costrma sancto Augustino nel quin to de la cita de dio al capitulo vndecimo cum degno z mol to diffuso parlare. Apa attendi ala exottatione de Lactantio ne lultimo capitulo de ira dei el quale ne amacstra dicendo Debemus buc omnes vamare quod pater elt vereri qued deus & bonorificare quod beneficus. Et metuere quod seve rus Debiamo amare oto impero che lui epadre e reuerirlo

e,

lice

uel

da

late

vale

30 (

1313

a da

Hore

ique

lau

adi

:che

1018

iofi

11115

1113

Heil

ido

ige

116

como fignoz bonozarlo como benefactoze a temerlo perche e seuero. Tertio per similitudine impero che e scripta nel ec elesiastico al capitulo tertiodecimo: che ogni simile ama el suo simile molto te ba incitato vio ad amarlo quado el te ba creata ala sua similitudine potando lanima tua de memoria de intelligentia e de volunta creandola capace de ogni virtu oritta libera spirituale a immortale madonna oogni creatu ra a bene custodita va li angelici spiriti creata a fine ve gloria. Quarto perche le cose volce soleno essere amate vio te indu ce marime per sua volceza la quale e inextimabile z tanto co piosa: che indolcise etiam le cose amare de la quale dice An gultino ne li soliloquij. Secundum magnam multitudinem magnificentie tue est multitudo magna oulcedinis tue quaz abscondust timentibus te magnus enimes tu domine deus mens e immensus nec est mensura benignitatis tue. Secun do la grande inultitudine de tua magnificentia e la multitu dine grande de la tua dolceza la quale bai nascosta ad quelli li quali te temeno. Signore mio como tu sei grande e senza mensura: così non e mensura de la tua benignita summa dol ceza de lanima mia a quanto la guitaile el dimoltra epfo Au gustino vicendo. Omnia mibi pero vramarescant vr tu so lus oulcis appareas anime mee: qui es oulcedo in extimabi lis: per quam omnia amara oulcorantur. Te prego signore: che ogni cosa me para amara ad cio che tu solo pari volce a lanima mia el quale sei volceza i extimabile per la quale tute le cose amare sono indolcite. 7 nel suo manuale vicea sancto Augustino Adifilime domine quam dulcis est memoria tua Millimo fignore: como e volcela tua memoria quanto piu penso dice tanto me sei piu dolce a piu amabile a in le medita tione: quá mira fuanitas amoris tui: quo perferuntur illi qui nil preter te viligunt. Quanto e maranegliosa la suanita vel ruo amore: el quale usano quilli li quali no amano alcuna co sa excepto te. Et vanid tutto repleto de mele superno dicea. Bustate & videte quoniam sinauis est dominus anchora dice.

Suauis dominus vniuerfis a miserationes eius super omnia operaeius z in vno altro pialmo quod magna multitudo oul cedinis tui vomme quam abscondust timentibus te z bauen do lui gustaro vio vicea quod bonus israel veus is qui recto funt corde a ne confortana dicendo delectare in domino a da bit tibi petitiones cordis tui delectati nel fignore: chel te darac le petitione del tuo core a sancto Anselmo ne testifica dicedo. Lunctemondi velitie non sic velectant fauces gustantiumse vi tuus amor mente oiligetuun te. Tute le velitie vel mondo non delectano tanto li foi gustatori: como el tuo amore le me. te de soi amatori. Mon posso tacere li versi de san Bernardo che dice Icsu dulcis memoria dans vera cordis gaudia: sed fuper mel zomnia: Jesu oulcis presentia nil canitur suauius. Anditur nil iocundius. Pil cognatur dulcius: quam Jesus del films To non scio qual core non se indulcise a tanto suane parlare set nó susse de serro dice el vulgare Jesu dolce memo ria ponăte li veri gaudii pel coze. AD a lopza mele e lopza ognicosa Jesu volce presentia. Mon se canta cosa piu suane. Mon fe ode cofa piu iocunda non si pensa cosa piu volce como Je su figliolo de dio. E non e maraneglia: perche dice el Abulo fopbo. Quicquid est causa aliozum ve sint talia illud est mari me tale vole dire che se laqua buliente e calda molto piu e cal do el foco el quale estaro causa del calore de laqua. E quella cosa che: e polce per participatione procede pa la cosa che e. volce per ellentia se in le cose create e qualche volceza quanto piu e volce el creatore de le cose volce. Egli e sonte indeficiéte. pogni polzoze pel quale vice vante nel canto trigestimo pel Maradiso.

Luce intellectuale piena damore. Amor de vero ben pieni de leticia.

che

lec

ad

ba

ona

Tru

tatu

Nia.

ndu

000

HH

lem

Mas

XIIS

cun

ltitu

nelli

11154

1001

HU

uso

nabi

ore:

ce a

ruse

KTO

[113

Dill

lica

qui

oct

00

rg.

Leticia che transcendi ogni vulcore.

Quinto sopra vite te incita ad amare vio la creatura celeste la quale te expecta acio che la uadi ad possidere. E quanto e ma iore quello superno triumpho tanto piu vehi amare quello:

chete lo ba preparato de la cui grandeza parla fan Isaulo all cointbi nel capitulo secundo Deulus non vidit nec auris au diuit nec in cor bominis ascendit: que preparauit ocus viligent tibus se le cose le quale vio te ba preparate sono tanto in exti mabile: che lochionon bamai veduto tale ne la orechia ba audito vire de simile neil core pensi quanto voglia cogno scera la sua magnitudine r el morale Bregorio nela omelia quando ba victo che ogni terrena velectatione e vilissima in comparatione de quella gloria e che quelta misera vita e piu presto va essere chiamara morte: cha vita. Lonciosia che lin tellecto non potria cognoscere quanta sia quella gloria stare fra li angeli in la gloria vel conditore cotemplare el volto ve vio aloro manifesto vedere lo infinito lume: non bauere più timore de morte: ma realegrarsi de la perpetua sanita soto giunge Bregorio quelle parole. S3 ad bec audita in ardescit animus iamq3 illic cupit aslistere vbi sperat sine fine gaudere. Audiendo queste magnificentie lanimo se inferuisce z gia ve sidera vesser ini vone spera ve realegrarsi senza sine. Ecote so rella come la gloria celeste re accende a lamore superno r te in uita de continuo ad contemplare quella: como te dimonstra vante nel canto quartodecimo vel purgatorio cosi cantari do.

Lbiamani el cielo atomo ve si gira.
AD oltrando a voi le sue beleze eterne.

Elochi vostri pur a terra miram.

Secundariament tu sei incitata ad amare vio va la pte iserior la pte iseriore vite e ogni cosa creata per te ve lequale cosa par la vauid nel psalmo vicedo via subiecisti sub pedibocius vues obvies vniuersas insuper o pecora campi volucres celi opi sces maris qui perambulant semitas maris. Ogni cosa e crea ta per te audi quel che vice lactátio nel libro ve ira vei omnia enim quibus constat: queqo generat ex se mondus ad vilita tem bominis accommodata sunt. Ogni cosa che mantiene o che genera el mondo e accomodata ad vilita vel bomo.

quanti siano li refrigerij creati da dio a cosolatione del homo el oimostra sancto Augustino ne li soi soliloquii con longo discorso. Losi etiam vgo doctore nel tractato de arrasponsa te persuade dicendo. Respice vniuersum mondum istum ? confidera si aliquid in eo sit quod tibi non serviat omnis natu ra ad bunc finem virigit cursus suum vt obsequis tuis samu letura viilitati veserulat tuisquo oblectametis pariter anccessi tatibus tecudum affluentiam indeficientem occurrat bocce Imm bocterraboc mare bocaer cuzijs que funt in eis vniuer sis explere non cessant. Risguarda tutto questo mondo a ve derai che ogni sua cosa teserue ogni natura cum ogni suo coz so attende solum al tuo servitio al tuo comodo a tua vtilita a tua velectatione a tua necessita questo fa lo influente celo la germinante terra lo abundante mare lo spacioso Acre: cum ogni cosa existente in quello non cessano de servire a tua neces sita. Et el maeltro nel secundo ala prima vistinctione. Et sicut sactus est bomo propter veum vt ei serviret ita mon dus factus est propter bominem vt eiseruiret. Losi como lo mo e facto per servire a dio: cosi el mondo e facto per servire albomo ogni cosaeasua vtilita lo cterno vio per fruitione perpetua: li angeli a suo ministerio zogni cosa inferioze a suo vio o quanta e la ingratitudine de colui che non ama fi gran de bene factore vice Augustino in le sue meditatione si bomo bominem tanta viligit vilectione vt alter alterum vir patia tur abelle si sponsa sponso tanta congluctinatur mentis ar doze vt pre magnitudine amoris nulla perfrui valeat requie cari sui absentiam non sine magno meroze serens: qua er go dilectione: quo studio: quo servore anima quam di sponsasti tibi in institia: 7 side 7 miserationibus vebet vili gere te deum verum z pulcherrimum sponsum: qui nos sie amasti z saluasti : qui pro nobis tot tanta z talia secisti se lo amico tanto ama laltro: che non puo stare sensa lui se la sposa etanto conjuncto per amoreal sposo: che non. puo banere riposo in absentia del suo dilecto ma sta in afflic

au

sen

ani

iba

Sno

iclia

am

piu

elin

tare

90 O

piu

010

cich

erc.

100

eso

tem

Iltra

11311

rior

par

109

pi

rea

113

ua er er

tione adunq3 cu3 quanto amore studio 2 fernore tanima spo sa tua per sede per institia a per misericordia te ocbbe amare sposo bellissimo el quale tanto ne bai amati z bai facte tante coseper noi! El terzo incitamento vamore tu lbai auanti li ocbij toi nel cospecto de la contemplatione tua. Jesu agnello imaculato in croce pendente per tuo amore e per amore fine surato per amore infinito. Et il core che non se commonesse ad amore seria piu ouro cha pietra alza lochij toi anima con templa quello che te vimostra sancto Augustino vicendo inspice vulnera pendentis videsanguinem mozientis z cica trices refurgentis vide caput inclinatum ad osculandum pe des clauatos ad sustinendum bracbia aperta ad amplexandu manus perforatas ad largiendum cor apertum ad oiligendu totum corpus dispositum ad redimendum bec quanta sint cogitate bec in bistoria cordis vestri appedite vt totus vobis bomo figatur in coede: qui totus bomo pro vobis fuit fixus in cruce la sententia de queste belle voolce parole te inuita ad la meditatione de tutte le pene del tuo sposo: el quale non ba patito maior cose per te perche non ha potuto. Bene se mo uea ad amore san Gregorio in meditatione de questi misterij quando vicea D inextimabilis vilectio caritatis vt seruns re dimeres filiuz tradidifti. Et el oeuoto San Bernardo sopra veli cantici vice super omnia te mibi amabilem reddit bone Tesu calix quem bibilti opus redemptionis nostre sopra ogni cosa te me rende amabile volce Jesti el calice amaristimo che bai bento quando ne redemisti questo prende tutto el nostro amore r tira ad se ogni nostra ocuotione r piu vebementela stringe che ogni altra cosa che sia ipero che como vice el mae stronel terzo licet potesse el figliolo de did redimere Ibomo impresionato sensa patire passione e morte vosse morire per vimostrare la imensita del suo extremo amore lo quale non se po dimostrare piu euidentemente como in sustenere la morte per lamico. Adaperche de questo incitamento ne bai el veuotillimo spechio me pare che basti. El quarto stimulo che

T Lomo la vilectõe excede le altre virtu noiate i specie ca.iij. **Ipo** T. Lomo va ogni lato a va molte inductione lanima e incita lare ta adamare vio capitulo quarto. ante C. Lomo se peruene a cognitione de dio: per rasone natura mli le per fede e per contemplatione capitulo quinto. rello T. Lomo ogni scelerato peccarore po peruenire alamore de line Dio: 7 De le vie chel tene per poterli attingere capitulo fexto. uelle C Sel peccarore connertuo patisse temptanone se armi cum CON k infrascripti remedu capitulo septuno. endo C Lomo non po amare dio chi non ama el provimo: 2 dela aa reconciliatione cum lo mimico capitulo octano. m pe C Lomo li amanti ascendeno tre giadi: de la epistola mair andi data: como fono trafformatival foco oiumo de li ipedimé andi ti del amore que la perfeccione de la carita capitulo nono. a fine T. Lomo ad accendere lo amore de li amanti li conduce la ambahatrice oratione: el connersare cum li inamorati: 2 lo Whis fires omamento de la belleza capitulo decimo. T De le virtude la specificatione. Lt de la signification de bel ita ad li membri ve la sposa cioc ve sui capelli: capo ochi naso mas mba selle venti voce: 7 altri membri capitulo videcimo. emo T Lomo in le bore vel teiunio facilmente fi attende alamore Uteri spirituale: Quale sia la bosa vel matutino: 2 ve la solicitudi us re ne vel choro capitulo vuodecimo. (opia C Lomo in le scole de christo sono exercitati li acti damore: bone cum canti e sono viuersi cum balli spirituali a coniti vulcissi ogni mi capitulo tertiodecimo. oche T Deli effecti del amore.primo come lanima estata ferita: eoffro como lei ba ferito el sposo capitulo quarto decimo. TICIA C Lomo lo amore liquefa el corer in quali modo vio parla 11130 a lanima: claia a vio e că quale lingua. cap. quinto decimo. offic C Lomo lo amore fa lbomo esfere oparino: ota necessita del per bene opare a como ne, pcede el bono exéplo.ca. serrodecio. non C Lomo lo amore fa vincere ogni aduersita: 2 de le bone la 213 chrime capitulo decimoseptimo. aid De la ebrieta del amore spirituale: 7 de li morti al pecca che to zal mundo capitulo decimo octavo.

E De li quatro ocgni acti vamore cioe lectione: meditatione oratione e côtemplatione de la vita activa e de la vita con téplatina capitulo oecimo nono.

E Lomo lo amore vniffe lo amante cu3 lo amato: 2 de fepte

gradi de contemplatione capitulo vigelimo.

E Lomo la vilecta se pare abadonata: p quale causa se parte el sposo:como el chiama z cerca: z in quale loco perche ta ce el nome a de la rara conersatione de religiosi cum le don ne capitulo vigellimo pumo.

T Lügli modi si recupera el vilecto: ve la via ve vio: 2 como fe acorge lania del partire rritomar del sposo capitulo exis.

E Lomo per certi segni sono cognosciuti li amatori ve vio: r como vio vene alborto suo capitulo vigessimo tertio.

E Lomo el ritrouato dilecto e introducto in la camera del gusto spirituale: de la bocca de dio a de li bari spirituali.ca

pitulo vigellimoquarto.

C Lomo si parlano volcemete: vio z lania ca. vigesi mogneo De le visione prophetice ? de le abstractione da sentimenti a vedercidio per essentia: 2 de la apparitione Angelica in co:pi visibili i liqli parena che măzasteno.ca. vigestio secto.

E Lomo el sposo desta Lanima dal somno e la manda a la

cultura.capitulo vigellimoseptimo.

C Lomo quelli li quali gustano la vinina volceza crescono in desiderio di quella. capitulo vigessimo octano.

Lomo in ogni tempo vio ba vonato a le anime spose sue

li ornamenti de sapientia capitulo vigessimo nono.

E Lomo fra li ornamenti predicti li ba vato intelligentia ve li angelici ministerio capitulo trigessimo.

Eluale natura vio babi pin amata: la angelica o la buma na. Et como la vergine Abaria su admirabile in tutti li soi

acti. capitulo tri gellimo primo.

E Lomo vio ba omata lanima ve alcuna intelligentia ve la inearnatione de christo: el ciú corpo sanctissimo si compro ba esfere nostro cibo verissimo capitulo trigessimosecudo.

C Lome li ba revelato alcuni secretissimi de la sancta trinita capitulo trigessimotertio.

te impelle a ricorre a dio tu lai dreto e questo accade quando idio te punge con qualche afflictione per farti caminare piu expeditamente ala patria cosi ne testifica san Eregozio. mala que nos bic premunt ad deum nos ire compellunt li mali da quali siamo presi in questa vita ne costrengeno ad andare verso dio. Imple facies eorum ignominia dice danit a querent nomen tuum domine. se tu li tribuli o signore cercarano el no metuo.se vice Augustino nel nono ve sue confessione: che per grande pena de denti accelero la sua couersione. El quin to a sexto incitamento libabiamo dal lato dricto a dal lato si nistro: che sono la vita contemplativa per lo oricto z la vita activa per lo finistro. de la contemplativa non bisogna predi care perche tu fai che e tuta piena damore superno. Aba la vi ta activa in questo incita lbomo ad amare vio: che bisognan do del celeste adiutozio deuotamente se recomanda al super no provisore oculi omniŭ in te sperant domine tu das escazillis in tempore oportuno. Ogniuno ba speransa in te signore vio zitu amozofo padre voni esca ad tutti nel tempo oppozitu no. Tu bai da ogni canto le voce di propheti a di doctori. Tu bai el testamento vechio e nou o le quale cose non cessano de incitarte alamore del tuo conditore. Loncludiamola cuz san cto Augustino el quale nel libro decimo de le sue confessione ne dimostra dicendo celum a terra a commia que in eis sunt ec ce vndiga mibi clamant domine deus vt te amem nec cessant omnibus vicere vt fint inexcusabiles. El cielo la terra 7 ogni cosa la quale e in lozo da ogni lato me cridano o signoze dio: che io te ame ne el cellano de dire a tutti adcio che fiano in ex cusabili. Mon trouerano li inimici de dio alcuna ercusatione legitima perche non babino amato el fuo creatore concio fia che inepfe se cotiene ogni causa perche se vebbe amare se vno desidera bene delectabile dicto de complacentia tu bai intero quante delectatione da lui derivano se uno altro ba deside rio de bene vtile chiamato de concupifcentia mira fe e in fon te vogne the soro se alcuno cerca bene honesto nominato ve amiciria. Ad quem alium ibimus Johanis serto vicca san

tione

i con

Septe

Marte

1X 14

coun

tomo

).m.

0101

10.

bo et

allica

ights

nenti

icain

etto.

gala

cono

e fue

ia de

11113

isol

ela

10:0

do.

ALS3

Mietro a chisto. a chi andaro si bono amico come tu signoze pastore bono chi pone lanima tua per le tue pecorelle guai a dunqua achi non lamera da poi che da ogni lato fiamo incita tiadamarlo. La, Sozella . Mon viposto contradire: che io non ami questo cterno sposo cum tante rasone me baucti ligata ma me pare cosa licita che io el debbe cognoscere se io lo oebbo amare. piaciani adunque oimostrarmi per qual via ad sua cognitione to possi peruenire.

Lomo se peruene ad cognitione de dio per rasone naturale: per sede: e per contemplatione. Lapitulo quinto. El. Lo. L tuo desiderio e molto rasionenole conciosa che dica functo Augultino de trinitate libro decimo. innifa dili, gere possumus incognita nequaquam le cose le quale non ba. biamo vedute possiamo amare ma no quelle che non cogno sciamo. Et la cognitione del bene e causa che amamo epso be, ne impero che dice san Gregorio nel secto decimo de mozali al capitulo quadragessimo. Ellectus quisquis nisi ocum cogno uisset viique non amaret lo ellecto non amaria vio se non lo baueste cognosciuto. Mota adunq ocomo li modi de cogno scere vio sono tre z luno epiu perfecto che laltro quanto piu se appropinqua ad epso vio. Dico che vio se cognose per il discosso de rasone per sede e per cotemplatione. Issumo per discorso de rasone che lei sa in osideratione de le cose create a quelto fa el dono de lintellecto el quale vene in profunda co gnitione de le infinite rasone per le quale debiamo cognoscé revio: la equabilita de monimenti celesti: la conversione o revolutione del cielo: la distinctione del sole de la luna z de laltre stelle. la loro vtilita a pulchritudine. El bello ordine loro induce lbomo ad cognitione vel suo creatore. Audisan Gre gorio nel quinto de li morali al capitulo vigessimo. Dum eni que sunt creata cuncta cernimus in creatoris admiratione subleuamur vedendo le cose create siamo sublenati in admi ratione del creatore a nel vigellimoseptimo al capitulo secun do. Omnis bomo eo ipso quo rationabilis est códitus vebet ex ratione colligere eum qui se codidit veum este que nimiru.

iam videre est dominationem illius ratiocinando cospicere. perche albomo estata vara la rasone: cum quella vebbe inten dere che vio e el suo códitore. Et vedere quello e argumenta do mirare el suo grande dominio. Et el magno san Ibaulo ali Romani vice muifibilia vei a creatura mundi per ea que facta funt intellecta conspiciuntur sempiterna quoqueius vir rus 7 divinitas le cose instibile de dio sono vedute da lbomo in consideratione de le cose create a la sua sempiterna virtu à viumita. Et sancto Augustino in li soliloquis pare che interro gasse le cose create vicendo. Dicite mibi de deo aligdir ercla mauerunt voce grandi.ipse fecit nos. Interrogadole che me vicessero qualche cosa ve vio. resposeno cum grande voce: lui ne ba facte per lui siamo sue creature semo. La. So. Que sta alta consideratione voueria indure in stupoze etiaz li paga ni. El. Lo. Quelta via e possibile per scientia senza sapietia como vice san Thomaso impero che la scietia e vna specula tione intuitina la quale soluz vede le cose etiam dinine a spiri tuale ma no le gusta como la sapietsa pscientia li philosophi bano bauta alcuna cognitione de dio Aristotile nel prio del etbica proua como e vno vitimo roptimo fine plo file ogni altra co sa sia desiderata a glo vitimo sine sia solu desiderato per se stesso e nó per altro cognoscea lui como la natura appe tisse gsto vitimo fine e quello che la natura vendera vice este re bisogno che sia cócio sia chel naturale desiderio e una incli natione existète ne le cose per ordinatioe del primo mouête la quale inclinatione no può esfere in vano z perche vno fine vl timo z optio se ritroua ideo lo naturale desiderio lo appetisse tamen bauendo tale cognitione molti philosophi non gusta ueno ne amaueno vio de quali fauella fan Abaulo a Roma ni vicendo. Qui cũ veũ cognouiscent no sicut veũ glorificane runt aut gratias egerüt sed enanuerüt in cogitationibus suis z obscuratum est inscipiens cor eorum vicentes se esse sapien tes stulti facti sunt. Dauendo cognosciuto vio not glousicor no.ma pieni ve vane cogitative cu lobscurato core reputado fi sapiéti rimasero stolis loso estere rimasti stolis el osoma san

10%

1313

lata

iche

luci

leio

Ei4 II

rale:

. Lo.

:ola

1 Oil

ulli

ogno

Mobe

102311

ogno

onlo

ogno

opu

peril

o per

ia co

rosce

ne o

200

10:0

BIC

reni

ione

dml

all

etet

iri

Mieronymo in fine de la epistola mandata ad eleodoro z di ce parlando del extremo indicio. Exbibebitur cum prole sua vere tune ignitus iupiter adducetur z cum suis stultus plato discipulis Aristotelis argumenta non proderunt. albora iupi ter sera veramente affocato sera adducto el pazo Ablatone cum li discipuli soi non valerano albora argumenti de Aristo tele aduncha per le cose predicte bai intexo como per oiscorso de rasone se ba qualche cognitione de dio. Secundariamen te se cognosce vio per sede per la quale se credeno le cose non vedute. vice sancto Augustino in li soliloquij al capitulo tri gellimotertio. Lognouite per fidem tuam quaz inspirasti mi chi lumen meum z lumen oculorum meorum bo te cogno sciuto per la fede tua: la quale me bai inspirata lume mio z lu me de li ochij mei la sposa in li cantici. Lognobbe chusto per fede voiceua nel capitulo tertio. I Saululum cum per transif sem cos inueni que viligir anima mea quando io bebbe passa ti li vigili cioe quando io lo extiinai maiore vogni propheta z vogni fancto ritrouai quello el quale e amato va lanimalmia la cognitione per fede se acquista in oui modicioe per odire a per legere dice san IBaulo a iRomani nel capitulo decimo. Ergo fides ex auditus auditus autem per verbum ebisti lbo mo diventa fidele per odire el verbo de chisto, de la lectione de sacre scripture dice egli in la dicta epistola al capitulo quin todecimo. Quecunos scripta sunt ad nostram voctrinas scri pta sunt.ogni scriptura e facta per nostro amaistramento qua ta cognitione de la fancta trinita babiamo per li aurei libri de fancto Augustino octrinitate a de sancto Idilario ! certe co piosa. Audendo ounque a legendo se acquista non picola co gnitione de dio. Ideo ben cognoscena Danit la villita de la scriptura dicendo lucerna pedibus meis verbum tuum anco ra dice. Bonum mibi ler oris mi super milia auri z argenti. El tuo verbo me scusa vna lucerna per el mio caminate a me e piu vtile che non e ozo ne argento. El terzo modo e la côté platione dice san Gregorio nel sertodecimo de mozalial ca pitulo quadragessimo. Aliud est cognoscere per sidem aliud

per speciem aliud invenire per credulitatem aliud per cotem plationem. Lt questa cognitione excede lastre impero che la nima contemplante ba fuauifimo guito del amore fuperno 7 non folum cognosce con li philosophi per discorso de raso ne ma gode cum li angeli per sapientia gustativa per la quale Ibomo ama z gusta le cose intese viuine z spirituale. Dice san Bregono nel trigessimo primo de morali al capitulo trigessi mo octavo. sola namos cius visio vera métis nostre refectio cft.la fola visione de dio e vera refectione de nostra mente.e quanto locbio e biu puro e biu netto quanto la confcientia e pur candida e piu aliena dal peccato mortale tanto vede piu chiarameti. De tali vice san Adatheo al quinto capitulo. bea ti mondo corde quonia ipfi veum videbunt. Et questa cogni tione non banno li scelerati. ma e concessa solus a boni. Audi fancto Augustino neli soliloguij. D lux beatissima : que no ni fi a purgatissimis oculis videri potes muda me lux intus mu dans munda oculos meos vt sanis te contempler oculis: quem non nifi fani oculi intuentur. D luce beatifilma la quale non poi esfere veduta excepto vali ochi purgatisimi munda mi luce la quale mundi di dentro muda locbii mei adcio che ti contempli cum lochii sani vepoi che lochii infirmi no ti po no vedere e dicto che li mundi di core vederano dio impero che de la picola presente cognitione veniamo ala grande di ce Bonanétura nel terzo che lo intellecto puo bauere tre ac tione credere: cognoscere e cu mondo core vedere e questo vl timo perche e pfecto dice che e folu in la patria per le pfente i perfecte cognitione a visione li boni participano de le pfecte future. La So. Lognoscendo vio che cosa cognosciamo! El Lo. Lognoscemo vna carita extrema vna eternita anti qua leticia fempiterna via verita z vita cozona de victori. In tediamo lui ellere adiutore de operati psolatore de melti crea tore del vninerso a suo gubernatore redeptore a saluatore can doze de luce eterna doctore optimo iperatore superno illumi natore nostro liberatore de periclitanti. pastore bono coprebe dedo ello eller aduocato deli afflicti branio de felicita cibo de IH

12 01

efun

plato

la lupi

latone

arillo

lico:10

12mm

le non

tulom

eftimi

cogno

moslu

nitopa

ranid

bepails

phetar

mainia

r odire

eamo.

while

ectione

lo quin

103 fai

tro qui

libride

erre co

ola co

adela

nanco

genn.

erme

i côte

al a

aliud

angeli sirmameto de debili sposo de virginita gaudio de bea ti medico de peccatori. premio de insti. principio a eterno ver bo refugio a folazo de miseri spechio senza macula sapi che lui e fonte de vita summo bene lune indesiciente padre beni gnissimo.re de li re.signoze. de li signozi. Aniete finale fole de iusticia visione de sancti. Lotemplalo quato e amozosissimo quanto e adomatissimo come bellissimo beatissimo chiarissi mo clemetissimo oulcissimo delectabilissimo desideratissimo fortifimo gloriofilimo bonorificentiffimo lucidiffimo mife ricordiofillimo.oipotentillimo optimo ricbillimo spledidisti mo sapientissimo sanctissimo virtuosissimo a finaliter conde ra la sua inertimabile preciosita auanzare infinitamenti ogni imaginatione de core z ogni narratione de lingua eriaz ange La So. O quanto merita chel sia amato. Ada oubito asai che io peccatrice al suo amore non possi pertenere. Lon. Temitu forfi el carica de peccati el quale impedisse li ca minanti. La So. Ponealtramenti. El Lon. Brenda fi dutia ogni peccatore che senza oubio puo penetrare el viuino amore voitu che vediamo la via per la quale de peccarori di uentano amanti! La So. Ame sera gratissimo. Lome ogne scelerato peccatore po peruenire al amor de dio

Toe le vie chel tene per poterli attingere. Lapitulo sexto. El Lonfessore.

Cando lanima peccatrice desidera de appropinquarsi a dio gia e preuenuta da la superna gratia gia ha senti to la voce del signore el quale dice nel apocalipse. Ego sto ad hostium 7 pulso siquis aperuerit mibi intrabo ad illuz 7 cena bo cum illo. Jo sto aluscio 7 picho se alcuno me aprira intra ro alus 7 cenaro seco la gratia preuene albomo come scripto in Johanne al capitulo serto. Memo potest venire ad mensis pater qui misit me traxerit illum 7 al capitulo quinto decimo sine me nibil potestis sacere 7 la sposa dice nel primo capitulo de cantici. Erabe me post te. Questo consessana san poaulo ali corintbi in la prima al capitulo quinto decimo dicedo gra

tia dei sum id quod sum. El libero arbitrio cosente ala divina inspiratione vice idio al peccatore como escripto in li cantici de cantici al capitulo serto. Reuertere reuertere sunamiter re uertere reuertere vt intueamur te.ritoma ritoma misera cab tinita. Ritoma ritoma adcio che te vediamo per lanerti. De questo confentimento vice sancto Augustino. Qui secit te si nete non saluabit te sine te colui che te ba facto quando non eri non te faluera fe tu non confenti. Descendendo aduncha el razo de la gratia nel cose obcecato de tenebre tuto lo illumi na como vice Joanne. Et lur in tenebris lucet per la quale lu ce cognosce essere vere le parole de Mieremia in li treni al ca pitulo quarto. Denigrata est super carbones facies tua e le parolede Ezechiel al capitulo serrodecimo. Eras nuda z confusione plena. Zu eri peccatore più negro che li carboni nudo e pieno de confusione. Audi como Augustino su illu minato egli vice ne li foliloquij. En intonasti ve super voce grandi ad interiozem aurem cozdis mei z rupisti surditatem meam zaudiui vocem tuam z illuminasti cecitatem meam r uidi lucem tuam. Tu intonasti sopra vi me cum voce gran de erupisti la mia surdita bo audita la vocetua z veduta la luce tua la quale ba illuminato la cecita mia. Quella cogni tione induce lbomo in grande erubescentia de sue ignominie vice Dauid tota vie verecundia mea contra me est z confu sio faciei mee coboperuit me. Tutto el giorno quando sum il luminato la mia verecundia e contra dime z la confusione de la mia facia me ba coperto. Quando li primi parenti aper feno lochij ala vinina luce cognobeno: che erano nudi z fe vergognomo Genesis capitulo tertio. Se stupisse grademen ti vedendo de quanto profundo e vícito dice Augustino ne li foliloquij. Lonuersus sum z vidi tenebras in gnibus suerā jo quando fui convertito vidi le tenebre nele quale era stato 7 la biso tenebrosa in la quale era iacinta z vivi quai quai a quelle tenebre.timor a tremor venerat sup me dice david venero so pra dime el timore el tremore se supisse de la loga pacietra de vio vicendo cuz vauid. Aldiserator a misericore vine longani

ebea

0 her

of the

e beni

ole de

illimo

Marilli

illimo

o mile

ididili

cofide

mogni

15 ange

outino

e. El

ilelia

rendafi

diumo

itou di

06010

quart

a fenti

Hoad

i cena

intra

TIPIU

nearly

ramio

virulo

pulo

1913

mis 7 multum misericors. Et attristandosi de sua ingratitudi ne non puo cotenere le lachrime zoice insieme col propheta Exitus aquarum veduverunt oculi mei quia nó custodierunt legem tuam o signore babundantia ve aqua banno veducto li ochi mei perche bo desobedito a toi comandamenti. Losi san Isietro egressus sous seuit amare luce vigessimosecun do cognosciuto el suo peccato vsci sozi per etrictione a pianse amaramenti quato fuse il fluuio de le lacbrime dela Abagda lena se puo vedere in san Luca nel capitulo septimo. Se dole etiam lanima de tanto tempo perduto. E quato el fia el dimo stra Augustino nel suo manuale sicut nullum est momentum quo bomo no fruatur vel viatur pietate oinina fie nullum de bet elle momentum quo eum presentem nó babeat in memo ria cosi como nó passa momento: che lhomo non vsi la pieta de vio cost in ogni momento vebe bauerlo in memoria quo rempore de ded non cogitas bocte computa perdidiffe dice vgo de sancto victore ale tue figliole monace questa nouella va fir sigillata nel core poensa che tu bai perduto ogni tempo nel quale non bai pensato de vio. o quanto ne lassiamo prete rire quanto ne confumano in parole inutile z senza fructo. De omni verbo ocioso quod locuti sucrint bomines reddent ra tionem in die indicij dice la verita infallibile per san Asatheo al capitulo ouodecimo dogni sua parola ociosa ne rederano rasone li bomini nel vi vel indicio imo z ve ogni minutissima cogitatione secudo Bregorio neli morali 7 nel septimo al ca pitulo vigesimoquinto vice alla essere parola ociosa laquale eproferta o senza rasone de justa necessita o senza intentione ve pietosa vtilita. Questo grande vanno sa chel peccatore se turba contro de sestesso. Ad me ipsim anima mea coturbata est vice David lanima mia se turbata otra vi me. Abibi met iratus trigidus solus veserta penetrabam vice Micronyiro ad eultochio. A me stello irato a austero pli mei rei pensieri solo intraina ne deserti. A questa turbatione ne innita David nel pfalmo.irascimini scilicet vobis ipsis a nolite peccare tur batine cioe contra de vui pli vostri defecti a non vogliati pin

peccare. Dapoi se accusa p impetrar la venia z dice le parole recitate vala gbiefa impersona de manase iRe de Ferusalem. Meccaui super numerum arene maris. Jo bo peccato sopra el numero del arena del mare a li mei peccato fono multipli cati 7 non sum degno de vedere lalteza del celo per la multitu dine de la iniquita mia impero che ho irritata la tua ira 7 ho facto male nel tuo conspecto. Et quanto piu Ibomo se bumi lia tanto e piu charo a dio. Se accusaua etiam el publicano p cutiedo el pecto suo ne ardina de elcuare lochi soi al celo. 196 erastato degno de vedere el celo el misero quando erastato spartito va vio voa li angeli vice Isaia nel capitulo quinqua gessimonono. Iniquitates veltre diniscrut inter vos tosi ve strum le iniquita vostre bano facto vinisione inter vui rel vio voltro. Et ellendo viuifo va vio era morto de quella rea mor te de la quale se dice nel psalmo. Abors peccatorus pessima ? nel Apocaliph al capitulo tertio. Pomé babes quod vinas ? mortuus es e creduto che tu viui masei morto. Era senza sen timenti spirituali z virtu non era in lui. Dereliquit me virtus mea vice el propheta z lumen oculorum meoruz z ipfum no est mecuz. Era stato indegno del celoperche se era facto babi tatione de sathanaso. Dice nel apocalipsi al capitulo decimo octano. Lecidit cecidit Babilon illa magna z facta est babi tatio demoniozum. Essendo caduta in peccati diucrii la Ba bilonia grande lanima nobilistima pereatione e facta babita tione de demonij. se era prinato de li meriti de la passione de christo z de li meriti de la sancta ghiesa amodo de vno ramo inutile tagliato val arbore. se vice in sancto Joane al capitulo quintodecimo siquis in me non manserit mittetur sozas sicut palmes varescet v colliget cum vin ignem mittet vardet.cbi non sera mio mebro vice christo chi sera viniso va me vinen tera ramo arido va esser gitato nel foco z meriterano el foco eterno como se vice in Adattheo al caplo tertiodecimo. Eos qui faciunt iniquitatem: mittent in caminu ignis: li operatori de la iniquita scrano getati da li angeli in la somace di soco ? sono tractiad quello, pfundo cumila cathena la quale se fano

mdi

beta

Tune

Jucto

Logi

lecun

Dianse

Magda

Edole

omo

ntun

aomin

Hemo

à picta

la quo

e dice

oudla

ompo

) piete

35.00

entra

atheo

crano

illima

blec

ignale

inone

totele

rbata

n met who

nlicri

auid

cour

cadendo de vno peccato in laltro conciosia che luno genera laltro. Plectit qua valeat trabi catbena vice boetio el peccato re confunge la cathena cum la quale possi sir tracto in quella conscientia non erastata pace se nó rimorso e pena vice Isaia nel capitulo quinquagellimoseptimo. Mon est par impijs oi cit offs. Et ogni amaritudine vide quaz amarum est te vereli quisse osm deum tuum dice IDieremia nel capitulo secundo vedi meschino quanto cosa amara a te bauere abandonato el tuo signoie vio. Era stato degno non de celo:ma dogni tri bulatione secudo el victo vel apostolo a li romani nel secudo capitulo. Ira r indignatio r tribulatio r angustia in omnem animam bominis operantis malum. Aduncha conderando el misero peccatori in quanti vamni era incurso per il peccato si reputa degno dogni punitione. gia diuenta seuero cotra se stello. Lomenza ad erequire el conseglio de san Mieronymo vato ad vna peccatrice Susana in tal modo. In primis ois cura vite buius pretermittéda est tibi a quasi mortuam te exti mans sicut es quomodo possis reniniscere cogita: veinde lu gubris tibi accipienda est vestis z mens ac membra singula vi gna castigatione punienda. Lum longo discurso dice Idiero nymo ala peccatrice. Isimaméti deponi ogni cura de la tua vita r reputădoti morta: como tu sei:pensa como possi essere viuificata. Isendi la veste oi pianto la mente e li toi membri sono da fir cum degna castigatione puniti siano tagliati li ca pelli li quali per vana gloria sono stati occasione de male. La dano le lacbrime vali ochi: che banno impudicameti mirato la facia diuenti palida laquale auanti estata colorita de impu dico rubore a finalmenti tutto el corpo sia macerato de cilitio z de ieinnij z sia abandonato dogni solazo sprezi la copagnia che lbaueua incitato al male vica cum Dauid viscedite a me omnes qui operamini iniquitatem quonia exaudiuit oño vo cez fletus mei. Martitiui va me tuti vui operatori ve la iniqui ta ipero chel signore ha exaudita la voce del mio pianto. Due sto servore li sa removere lamente vale cose terrene lo induce a despregiare el mondo. 7 omnia que in co sunt cognoscendo

chel mondo passa z la cocupiscentia sua. Lbe como dice Bre gozio in li mozali tanto quis frigescit a curis seculi quanto ar dentius surgit ad amorez vei. Tanto piu se rifreda la persona va le cure vel mondo quato piu ardentemeti cresce in amore ve vio. Ida ritrouato el thesoro nel campo vende ogni cosa: che baz compra el campo g bauere el Ebesoro ba ritrouato el thesoro quado li e venuto el vesiderio de saluarsi vede ogni cofa quando renúcia al mondo vad ogni penpiscentia. Lom pra el campo quando per sancti costumi compone lo babito de virtude per loquale se aquista el thesord de la salute queste sono le vie per lequale ogni quantunque scelerato peccatore se appropinqua ala cognitione del suo creatore. Se couertito per timore ma continuando nel bene seaciando el timore per uene al amore. El peccatore ha basati li piedi de christo quan do se e voluto vel peccato vice san Bernardo sopra ve li can tici nel sermone quarto la indulgetia e vno baso di pace dato ali piedi impero che humile z vergonosa debe esfere la satisfa ctione per la quale se emenda la transgressione. L'ofortati pec catore vice Bernardo nel fermone octuagellimoquinto aua ti che tu cerchi vio egli cerca te ne il potresti cercare ne amare se lui prima non amasse z cercasse te. Se vio aduncha te cer cha e segno che te ama a sa che lo cerchi a ami lui in testimo nio de questo tu bai la figura de la pieta paterna vsata al fi gliolo prodigo como vescrine sancto Luca nel capitulo quin todecimo: che vedendo el padre da longi venire el figlio lo fututto commollo a misericordia z sece treactive singula ristimo amore. Istimo non lo sugi como faria vno crudele fignore Ada como elementistimo padreli ando incontro molto deuote contemplatione sonno in questi acti ma te le lasso meditare a teper non essere prolivo. Secundariamenti per chel figliolo propinquato voncua esfere ingenochiato. El pio padre se inclino cadendoli sopra el collo per abrazarlo cum acto di grande clementia. Tertio lo adomo di veste roe anello facendoli graffo conuito voe instrumenti musici ador nato. Dica aduncha el peccatore contrito. El padre benigno

nera

ccato

Juella

pusdi

dereli

cundo

onaro

gnimi

ecudo

mnem

rando

eccato

otrase

nvino

lis ois

teemi

ndelu

mla di

Dicro

la tua

ellere

embri

rilica

le.La

iirato

impu

ilino

ignia

ame

io vo

Que

fuce ndo meba ricercato trouato 7 amato 7 io bor mai lo cognosco 7 amo lui 7 perche amo non temo ne ameria se nó suste amato lascio temere a quelli che nó amano: che nel peccato vimora no quado io el despregiana egli me cercana quato maiormé ti li son caro bora chio lamo. La So. Aber questo sermone bo presa siducia de potere esser en el numero de li amatori de christo. El Ló. Dicamo ancora qualche cosa vtile ad con servatione del instissicato peccatore.

Sel peccatore connertito patisse temptatione searmi cum li infrascripti remedij. Lavitulo septimo.

Lapitulo septimo. Ili accedens ad servicutem dei sta in timore aprepara animătuaz ad temptationes. El peccatore discostato va vicui andado ad servire a vio se appropinqua al amore suo sper ellere nouv in questa militia spesso e assaltato va varie téptatione. Il pede lo ecclesiastico al secudo capitulo li vice si gliolo: che vai ad servirea vio sta i timore zaparechia el core tuo ale temptatione.ma a vincere quelle la scriptura sancta li oimonstra molti remedij. El primo che totalmenti se cosida in dio fiducialmenti recorre da lui adimandando succorso in ognisua temptatiõe se ricordi vel prophetico victo saluos sa cis sperates in te. In signore salui quelli li quali sperano in te Dominus adiutor meus a ptector meus in ipso speranit cor meum radiutus sum Dio e mio adiutore r protectore in lui basperato el core mio r me ba adiutato. El secundo reme dio edecradicatione: che ellendo combatuto da rei pensie ri subito li eradichi z extirpi el sno principio san Idieronymo non volendoiche. Eustochio lassefe crescere la rea cogitatio ne li vicea. Dum paruus est bostis interfice nequitia elida tur in semine. Extingue linimico dométre che epicolo la ma litia sia extirpata nel seme attendi al verso principijs obsta resi ste ali principij. El terzo e di mortificatioe se castigbi la carre ad crempio di paulo dicente ad cozinthi nel capio nono.casti go corpus men z in sernitutem redigo dice Moieronymo nel fecudo libro cótro Joniniano: che li sentimeti nostri sono co mo caualli seza freno curreci z como dice lidieremia nel capi

sulo nono apors ascendit per senestras nostras quado male vsamo li nostri cinque sentimenti per quelli: como per parte la morte entra ne lanima fa che li toi ochi non vedano fe non cose pudice lo audire non senta se non le boneste. El fauclare sia sancto. el tacto castissimo lo odorato parco lo gusto sobrio non siamo serui de la gula poi che dio ne ba facti liberi mari me perche va quella procede ogne male. El quarto e ve exer atio landabile vice Dicronimo ad rusticum fac aliquid ope ris vi semper te viabolus inueniar occupatum Quando el ve monio te vole temptare fa chel te troui occupato in alcuna. operatione o studio El quinto apertene ad certe meditatione pel core cioe che per vincere ogni temptatione conderi cinq3 cose. La prima pensi la miseria del vitto la sua turpitudine vili ta voainno vil splendore de la virtu, andi Micronymo al pre allegato discipulo nos amose virtutum vitia superemus vin camo li vitii per amore de le virtu carnis amor dice Hdierony mo ad euftochium spiritus amore superetur lamore de la car ne sia superato cum lamore vel spirito Quando sei in lecto ? che sei assaltata va li carnali incendii prendi el scuto ve la sede col quale siano extincte le affocate sagitte de demonio. La se cunda meditatione sa ve la terribilità ve la morte ad cio che val corpo tutto tremante fuga ogni temptatione vice Miero nimo ad Lipianum. Ademento mortis tue inon peccabis. reicordati de la tua morte a nó peccarai. La terza meditatiõe sia del extremo iudicio immaginando che la trumba te inuiti voica surgitemortui venite ad indicium nel quale sera victo ad viciosi Ite maledicti in ignem eternuz Abathei vigessimo quinto. La quarta sia ve le acerbissime pene ve linserno perpe tuo le cui pene se incurreno per il peccato mortale soco tene bre gelo: vermi tormenti de demonij a prinatone perpetua de la visione de dio. La gnta e de la infinita gloria laquale se aqui staperalquanto combatere cotra ogni temptatione vice san Jacobo beatus vir qui suffert temptationem quoniam quia probatus fuerit accipiet coronam vite. se tu sei temptata obce Mieronymo ad cultochium paradifium mente transgredere

2002

mara

imora aiorme

mone

Mona

adcon

amli

Nepara

costato

orefuo

a vane

Loice fi

relcore

andali

cofida

osfoin

nos fa

10 inte

mit co!

ein lui

reme

pensie

nrino

gitatio clida

la ma

ta refi

carixe

celti

ional

10 co

incipe bic esse quod illic sutura es vola i paradiso cum la mê te comenza essere in questo mondo: quello che serai in cielo non te incresca de combatere impero che secundo lo aposto lo non sono condegne le passione de questo tempo ad quella eterna mercede.

Lomo nonpo amare vio chinon ama el proximo zvela re conciliatione cum lo inimico. Lapítulo octavo.

Mi diligit deum diligat & fratrem suum dice san Joha ne in la sua epistola nel capitulo quarto colui el quale ama vio ami ancora el suo fratello vio non receneria el pecca tore contrito in gratia se non satisfacesse al proximo de la iniu ria facta 2 non remetelle la miuria recenta. La So. Lirca lamore de linimico diceteni qualche cosa. El Lo. Se voi sapere como se debe amare lo inimico sapi che in questo li co curreno oue cose. La prima e el core. La secunda e la operatio ne col core el se puo amare indui modi. Isrimo in abstenerse da pregarli alcuno male zad questa abstinetia ogniuno e obli gato. Secundo in pregarli del bene o spirituale o temporale quato al spirituale come la salute de lanima ogniuno li e obli gato quanto al temporale vistingue se tale bomo e tuo inimi co solum 7 non de la sede ne de la ghiesa questo non sei obli gata pregare bene temporale a farlo e de perfectione and see inimico de la fede o de la ghiesa per alcuno modo non lisei obligata ercepto se sperassi la sua falute. Secundo vicamo ve la operatione vico che como e victo se puo amare indui mo di. Lioe in abstenersi ve nocerli zad questo ogniuno e obliga to como vice paulo ali romani Abibi vendictaz rego retri bnam vicit vominus o in farli vel bene z quini vistingue: che see solum tuo inimico znon de la republica tu seresti obliga ta farli bene incaso de necessita z senza necessita gionarli seria vno bene pietoso a bene de perfectione, anda se tale fusie inimi co de la republica o de la fede o de la ghiefa ad questo per niù no modo tu sei obligata excepto se sperassi la sua salute: che se ria mancho male che tal maluaño perifie: cha per la fua vita la republica o la fede ne bauelle vammo queste vistinctione in

sententia le pone Bonamentura nel terzo a san Bregono ne li morali dimostra che possiamo alegrarci de la ruina del ini mico de la republica o de la giefa cosi como abovie se alegra ua de lo interito de pharaone sumerso nel mare. Erodi anto decimo vicendo cantemus vão. Duanto al modo ve reconci liarci cú lo inimico tu fai che de la inimicitia ne refulta tre co fe. La prima e el rancore pel core rad peponere alto ogniuno. li e obligato: che non se li porti odio. La secunda cosa che ne nasee e la subtractione de li segni de amore cide non parlarli no anaidarlo schinarlo a simile cose vicoti che alinimico con trito a aparechiato de emedare si tu sei obligata a perdonarli zad renderli li fegni ve la amicitia z fe no e cosi pparato alora como pono el rationale. Diuno 2 Officio 2 li bomini iperfecti e seculari nó sono obligati ad vecti signi ve amicitia per sino che lo inimico se reconcilii cosi vice Alberto não vi padua so pra la oratione offica rallegando la glosa vice vebitum vero iniurie omittendu est non absolute sed peteti veniam idest pa rato emendare ma fecudo el preallegato rationale: quelli che sono in stato de psectione debeno remettere ogni cosa rama reli inimici secundo che vice christo Abatthei quinto viligite inimicos veltros bene facite bis: qui oderunt vos ve fitis filij patris vestrigin celis est Anchora Abovse nel erodo al capto vigellimotertio vole che se retroualti perduto el bene del ini micotuo: che lo reducia linimico e fe vedesti che lasmosuo carico fosse cadato: che presto aniti a lo inimico a resenare la fino audi Salamone neli puerbij al capto vigefilmoquinto fi exurierit inimicus titus ciba illum fi fitit potum va illi fel tuo inimico ba fame vali va mangiare fe ba fete vali va bere ama aducha el tuo, primo se voi che vio te ame che como vice san Joanne in la epistola qui no oiligit prorimmin que videt:quo modo potest deum: quem non videt viligere! Lolui che non ama el primo: chel vede como potra amare dio chel no ve desse vice nel vecreto causa prima questive prima teneamus fratres vnitatem nam preter vnitatem etiam g facit miracula nibil est. Fratelli conserviamo la vnita a pace: che certo senza

lame

ncido

aporto

quella

delare

n gobs

el quale

elpecca

elainin

Lirca

Sewi

stolico

erano

**Itenerie** 

veobli

potale

leobli

dinimi

sei obli

Dafee

mlisci

mode

ui mo

obliga

orent

e: che

bliga

(cria

nink

TIILL

tele

vila

rein

quella: chi facesse miraculi non valeniente voue nota che e grande differetia inter le gratie gratis date a le gratic gratum faciente. Le gratie gratis vate: como sono le profesie le renela tione le visione el fauelare cum oiverse lingue lo elegante predicare a simile quantum que de remoto disponano ibomo a vita eterna non tamen de necessita impero che possono essere communicate ad quelli che sono in peccato mortale. Aba il ragio ocla viuina gratia gratum faciente como e la virtu de la sancta charita. no eposseduta va mali bomini: 2 ve propin quo disponelbomo ad vita eterna z chi la possede e istato de falute sel religioso che bauesse conturbato el proximo iniqua menti volesse fare qualche oratione prinata o nero disciplina o fimile lassi queste cose ma primamenti se vadi ad reconcilia re col fratello a poi faci le cose predicte: a cosi li serano vtile ad sua salute altramenti non excepto sel orasse primo per meglio desponersi ala recociliatione apathei quinto vadepius reconciliari fratrittio lassia de osferirea dio: ma va prima ad reconciliarti col provimo tuo. Sol non occidat superiracum diam vestram vice san paulo ali epbesij al capitulo quarto auanti che tramonti el folchabiati gerata va voi la iracondia z chi stesse obstinato sapi che la catena infernale el tene ligato re manisesto che sempre che i la oratione dominica el dice di mitte nobis debita nostra sicut cide como noi lassiamo al pro rimo: sel non perdona al fratello el sa la oratione contra se stello radimanda a vio che non li perdoni. Lhe cosa e venu to ad fare christo in questo mondo se non per la reconciliatio ne! Le cosa ha predicato se non carita z pace! Egli ba lassa to che la carita fia la vinifa fua per laquale Ibomo caritatino sia cognosciuto esfere suo discipulo egh dice per san Johane al capitulo tertiodecimo in boc cognoscent bominem quod discipuli mei chis si dilectionem babueritis ad innicem no di reper fare miraculi ma per effere vniti in charita siamo adun que soliciti in le predicte vigilie como vice christo per sancto Abarcho al capitulo tertiodecimo vigilate nescitis enim qua do tempus sit ad acio che quado venira non netroni iacenti

fedenti in tenebre 7 dormienti. La terza cosa laquale nasce de la inimicitia puo essere alcuno damno ma questo lo iniuriato el puo repetere. La So. Jesu benedecto ne dia gratia de essere vigilanti vorci intedere in che grado damore se ritroni lbomo così vscito de tenebre como baueti dredicto.

Lomo li amanti ascendeno tre gradi va liquali amanti quan do vio ba receuta la epistola li mada el suo soco che li trassor ma voe li impedimenti vel amore voe la perfectione ve la ca

rita. Lapitulo nono. El confessore.

chee

ratum

reach

antepie

oomoa

locifice

· ADail

virture

e propin

Istato de

o iniqua

l'aplina conalia

no vale

o per me

ide prius

buma ad

Tiradin

quarto

atondia

ne ligato

cloiceoi

walpw

ontrafe

a c venh

nciliano

halafla

ritatiud

gobine

nquod

mnéoi

oadun

Gual

inqui

13(6)10

Bunt de virtute in virtutem dice Dauid nel pfalmo li proficienti anderano de virtu in virtu. Questa virtu aurea de amore dio secudo san Zbomaso ba tre gradi soe de incipienti de Assoficienti a de perfecti a li incipienti apertene lauarfi va ogni peccato z vincere le male concupifcentie vice san Gregorio sopra Ezechiel che altri sono li principii dela virtu altra cosa el profecto o augumeto 'r altra la perfectione Et el peccatore gia transcorso ásto grado camina per il secun do el quale e de proficienti idest crescenti de virtu in virtu ad cio che la more sia per additione in loro fortificato. Mel terzo grado sono li perfecti el studio de liquali e de darsi tutto a dio z in quello ponere ogni suo bene como facea Dauid quando vicea ardibi autem adberere ded bonum est a me e bona cosa acostarmi a dio a ponere in apso ogni speraza mia. a perchet peccatore ba ocspresate le oilectatioe terrene comensa ad sen tire la vinina volceza cóciosia che gustato spiritu vescipit om nis caro la carne non pare piu sapozita adquelli che gustano la polceza del spirito a como dice Augustino in le cosessione verus amo: non fentit amaritudines sed oulcedinem impero che la polceza e sozella pel amoze como la amaritudine afflic tione e pena e forella pel odio polliamo pire che gia e facta la amicitia inter Ibomo voio quello che ama vio comeza a me ditare como posso piacer al suo amatore perche cognoscinta la excellentia del spirituale amore: in speciale gratia del sposo celeste desidera de peruenire a ripésando le parole del disceto ne li prouerbij al capitulo octano Delicie mee esse cum filijs

-6

bomină spera de potere attingere ale delitie de quella dinina charita a infecreto li porge vna epistola de amore dictata da fancto Augustino i tal modo. Abeser Jesu christo redempto re redemptione mia misericordia mia salute mia te laudo te rendo le gratie quantunque impare a toi beneficij quantuque senza venotione a molto magre de la desiderata grassesa del tuo amore non dimeno lanima mia te persolue le gratie tale quale:non como debo ma secundo che me posso sforzare:spe ranza del mio core virtu de lanima mia compisca la tua poté tissima dignita quello che se ssorza la mia fragilita vita mia: tu fine de la intentione mia z seanchora non bo meritato de amaretanto quanto debo al meno defidero de amaretanto quanto posso. Illuminatione mia tu vedi la conscientia mia imperoche nel tuo conspecto e ogni vesiderio mio re tuo vo no se qualche cosa vi bene vole la coscientia mia. Et essendo bona cosa quella che me inspiri che io te ami vonami quello: che tu me fai volere vami che quato comadai io te possi ama re quantuque non te possi tanto amare quanto son amata da te Regratio te signore ad cio chel tuo vono non mesta senza fructo el quale me bai donato p tua spontanea voluta finisse quello che bai comenzato 2 vonami quello che benignamen te preueniendome in merito bai facto vesiderare. Louerti be nignissimo signore el mio gelo in tuo servetissimo amore per questo te offero questa oratione elemetissimo in questa medi tatione vetoi beneficij ad cio che me accendi nel tuo amore. Ilauedo adunque idio intero el desiderio del amante li man da li doni desiderati del verbo sao impero che secudo sancto Ambrosio in la omclia. Quecunque credideritanima concipit a generat dei verbum. Lanima che bauera creduta in dio con cipe e genera el verbo de dio r receue el fernose desiderato co ciosia chel verbo afocato la rescalda del quale verbo testifica Pauid nel pfalmo Ignitum eloquium tuum vebementer el tuo verbo signoze e molto afocato 2 Salamone in li proner bij al capitulo trigessimo omnis sermo osi ignitus e la sposa in li cătici al capitulo octano Lampades cius lampades ignis

Le sue lampade sono lampade de soco. La So. The signi ficano quelte lampade: El Lo. La lampa e el core bumano in lo quale lolio del diumo amore arde como se dimostra ple cinque vergine prudète Abathei vigessimo quinto-male altre cinque fatue non bauendo oleo in le lampade non intrareno nel cónito del sposo: quelle lampade ardenano de leguale di cea san Luca nel capitulo vigessimoquarto non ne comostru ardens erat in nobis oum logueretur nobis in via! oz no era el nostro core in noi ardente quando lui ne parlaya in la via z questo e pehe lui e venuto ad ponere el foco i la terra del core nro. como lui vice p san Luca al capitulo vuodecimo. Ignez veni mittere in terraz z idio vole chel brufi como ha comada to a Adoyse nel leuitico al capitulo serto Ignis in altari meo femp ardebit. El foco voglio fempre che arda nel mio altare cioe in la mente bumana alta cosa creata ala imagine de dio Douetu debi notare che como el foco muta le cofe che lui ar de cosi lamore trassorma lo amante nel amato gito vice pio nisio de divinis nominibus Amor divinus est ertasim saciés idest che trasforma lamate nel amato audi Eugustino sopra li pfalmi Duas cinitates ono amores faciunt livierufalem fa cit amo: vei Babiloniam facit amo: seculi interroget ergo se quisquid amet a inveniet unde sit civis Li voi amori sanno oue cita lo amore de dio fa bierufalez ma lo amore del feculo edifica Babilonia veda ogniuno quello che ama z favera ve quale cita sia citadino. Et ad cio che tu babi qualche noticia ò questa transformatione sapi che si fa secundo que potentie de lanima cioe secundo lo intellecto p intelligentia o uera cogni tione zper volunta o uero per affecto zamoze z si sa cosi del amato nel amante como del amante nel amato. Dico che lo amato christo se transforma nel amante anima primo per po tentia intellectiva a aprebenhua quando lo amato christosta i la cognitõe ri la apprehenõe de la sposa amâte. Scoo quâto ala porétia amozosa o la voluta quado nel affecto ol amátebo mo lie vna coplacetia prispecto del amato rpo pedel se vileta olui ode foi bči.cofi vico o altriamáti o vero che acada afto p

11

chinio

fata da

lempro

audore

intique

leza del

attetale

Sareille

maporé

Ma ma

reason

retanio

litta mia

etuodo

t eilendo

nouello:

wiliama

mara da

fa fensa

ita finille

anaman

ouern le

note per

sta modi

Jamore.

teliman

o fancto

concept

DIO CON

TITOCO

reltifica

enter d

prouet

a (00/3

sign19

amore de amicitia el quale e onero amore: che rifguarda folh la villita de lamico ouero per amore de cócupifecntia el qua le no e cost vero perche alegrandost vel bene vel amico atten de ancora ala sua villita chel recene pel bene del amico cost versa vice lamante sposa se trăsforma in lo amato christo i li oni pdicti modi. Mimamente secudo la potetia intellectina quando la amante nó e cótenta cost de vna finale cognitione del sposo ma se ssora de innestigare ogni cosa intrinsecamé ti la quale apertene alo amato zinformadosene bene vole in tendere etia le cose interiore como vice paulo a li corinthi vel spirito sancto amoze qui scrutatuz eti apzofunda vei che innesti ga etia le cose psunde de dio. Secudo la amante sposa se tras forma nel amato christo p potetia appetitua cioe del affecto z-volunta etiă în oui modi o per amore de ocupiscentia z pro pria velectatione quado no e cotenta ve qual se sia extrinseca z grossa possessione o fruitione oclamato chisto ma vole ba nerlo pfectamenti quafi ali foi intimi perueniendo cosi etia la sposa amante e victa trassormata in chillo amato per amore de amicitia in quato le passione de christo le reputa como sue quali patedo insieme cú christo a quali portádoli le piagbe de chaisto nel propaio corpo p cotinua memoria de sua amaristi ma passione e li beni e la evaltatiõe de cheisto la reputa come sua realegrandosi como se susse sua propria a la volunta del amico la reputa como sua zideo se vice nel octano vel Ethi ca quamicon est idem velle zides nolle zin eodem tristari z gandere: che inter li amici e vna voluta medefina z parimeti se contristano o se realegrano e perchete ho adducto rpo in exemplo cosi se po dire de altri amanti che sono transformati quando se amano e luno adopera la villita de laltro como la sua ppria. La So. Che cosa internenca lanima transforma ta in ebrilto. El Lo. Linteruene mutamento piu nobile im pero che quello che trassorma vna cosa in vna altra la muta extrinsecamente 7 intrinsecamete: como sa lo aurifice: che de vno poco de ozo ne fa vno anello dandoli certa forma extrin seca e întriseca cosi lo maestro amore muta lanima ipero che

h parte val affecto proprio a se ne va alo amato christo o alò amato proximo et ená intrinsecamente penetra lo affecto del amato chiiliano a lo fa intrarea li intimi a fecreti vel amato christo rebe lo amato christo intra ali interiori del core del amante sposa questo interuenia ad san Isaulo quando vicea ali cozinthij in la epistola secuda al capitulo tertio. Mos autes reuelata facie glonă vomini speculantes in eandem îmagine transformamur.noi speculante la gloria del signore cu aperta facia siamo transformati in quella medesima imagine. 100 of cto che li internene mutamento piu nobile como lo anello e piu nobile che quando cra vno pecio de 020: cosi lo maestro amore venendo in lanuma la nobilita quato ala potetia intel lectina che eleua lo intellecto fori a sopra di se tiradolo da lal tre cose 2 lo sa intrinsecamente meditare de dio 2 la nobilita etiá quanto ad la potentia appetitiva cioc de la volunta elená do lo affecto sopra vi sein quanto la sposa nó conteta vi beni modani cerca de fruire alcuno piu nobile bene per il quale sa glie a ascêde sopra di se. dice dionisio che la more de dio e cau sa de la errasi 30e del excesso de la mente 30e che per amore lo appetito esce sora di se a va ala cosa amata per vno immenso amore lanima fera piu in vio cha nel corpo pprio: verius est anima vbi amat: B vbi animat vice Augultino: che lanima e piu veracemete done ama cha done vinifica z como dice san Thomaso secunda secunde ala questione centesima quinta a larticulo secundo allegando Dionisio vice che ancora vio se fa in extast a suor di se per superabundantia de la sua amato ria bontade per la quale tanto amoze ne ba dimonstrato 2 ne vimostra vi continuo. La So. Aviei sapere como se trans formano in vio le anime ve beati. El Lon. Te vimonstrero quelto fotto quelta veclaratione se la more nostro verso vio in questa vita puo esfere perfecto. Dice san Thomaso secunda secunde che ad considerare la cosa amata la quale tanto me rita de ellere amata quanto e preciofa e magna el nostro amo re verso dio no po esfere pare ad la infinita bonta sua: perche nol possiamo amare quanto el merita e solum se amano per c iii

lasoli

el qua

oatten

co con

Moili

Hechu

minour

liciame

volem

DOK IT

emudi

alemit

laffera

narpo

arinfea

roleba

Michala

YORKE T

omo fue

inghe oc

amardi

a come

inca od Kl Edri

rillan ?

arimen

imo in

formari

omola

forms

bileim

muta

chece

ettill

oche

fectamenti le persone de la trinita: ma se consideramo la per fona la quale ama vico chel suo amore e psecto quando ama tanto quanto lie possibile la possibilita e ouplice cioe cotinua r non continua secundo che sono que generatione de aman ti cioe beati in gloria z mortali in questa vita lamore de li bea ti in gloria e continuo a perfecto: impero che sempre cum tu to el core actualmente senza impedimento stano in amore de vio rad questo nostro secudo la tua interrogatione le anime de beati sonno transsoumate in vio. La possibilita no continua de amare actualmente dio e dicta perfecta fra mortali in dui modi. Mimo quando lbomo non potendo bauere la conti muanza de amare did i acco per la infirmita de la bumana vi ta non oimeno tutto el suo studio lo ocputa ad attedere a vio zad le cose vinine lassando le altre cose se nó tanto quanto re chiede la necessita de la vita presente. Et questa perfectione de amare che e possibile in gsta vita non e equale ad tutti li amã ti impero che luno ama tanto piu perfectamenti che laltro se cundo che si fa piu propinquo a la vilectione de beati. Secun do lamore del servo de dio e dicto perfecto in questa vita qua do babitualmente pone in vio tutto el suo core per remotio ne del contrario cioe che non pensane vole cosa la qualessia contraria al viuino amore z quelta vilectione remouente li co trarije commune ad tutti li amanti vio. Et cosi remouendo lanima tutti li obstaculi che pono impedire el viuino amore inquelta vita po esfere victa perfecta z in vio transformata. La So. Audiendo queste cose molto me mara ueglio de

quelli che sonno tanto innoluti in le cose terrene: che no se cu rano de le spirituale delitie. El Lon. Questo li accade per multe cause ma precipue per doe cioe per la mala consuerudi ne in la quale inneterati cosi se contentano de quella: como li animali de la stalla. Ancora per no examinare ne examinado sustare le celeste amenita e cosi non le prendeno simili ala ga lina la quale se ritronasse la gema e il grano piu presto ellege ria el grano: che la gemma. La So. Quale sonno le contra rieta de e impedimenti del dinino amore comuniter remosti

va li amanti. El Lõ. La cupidita vice sancto Augustino nel libro de le octante tre questione venenum caritatis est cupidi tas. El veneno de la charita e la cupidira z la uaritia: la quale secundo Augustino de libero arbitrio e dicta esfere non soluz in pecunia ma etia in altre cose quando sono desiderate imo deratamente. El fignose che comanda nel evodo al capitulo vigeilimo non concupifces rez proximi vice etiá non vrotez non ancilla ounonstrando che la cocupifcentia se extende ad molte cose generaliter ogni peccato mortale e la cosa contra ria: la quale e remosta da li possessive la carita z la quale re motione e necessaria ad la salute di peccati veniali non repu gnano ala perfectione de la fancta charita ne sono contrarii a lbabito de epfa charita ma fi ad alcuno acto fuo: cum lei po no stare perche non sono al fine como ela carita ma sono cir ca altre cose directe al fine: como se alcuno no servasse tute le regule deputate a la fanita no fe infermera pero fempre quan tungs facia alcuna cofa contra le victe regule de la fanita: che e vno fine defiderato li impedimenti del amore de dio me pa reno le tentatione carnale viabolice 7 mondane perche vano piunoglia ali incipienti zad li proficienti: cha ali perfecti: li quali velocemente le extingueno: como vna grande fiamma extinguiria le goze de laqua non dimeno li dicti incidienti so no in carita ben che patiscono de limpedimenti. La perfectio ne de la charita in questa vita e triplice secudo san Ibomaso Laprima e perfecta per larga extensione amado etias li inimi ci e quelta secudo Augustino e de li perfecti figlioli de dio Hal tra e perfecta secundo la perfecta intentione servente quando Ibomo voluntieri varia le sue cose a sestesso per vio a per salu te del proximo como escripto in san Joane al capitulo quin todecimo maiore carita nó balbomo vtanúná fuam ponat pro amicis suis. La terza perfectione e quando la intétione se pone in effecto in tépo de necessira san Ibanlo le ket be tute tre patendo perfecutione passione e morte per se ver villea vel primo vnde viceua ali corinthinel capitulo vuodecio ve la secunda epistola. Ego antem libentissime impendam 7 su

la per lo ama

cotinna

e aman

sell bea

cump!

more de L'anime

Onenna

mon th

lacomi

nana w

ere a dia

uanto re

Monere

mli ami

Latirofe

. Secun

vita qui

remone

qualcifia

emelicó

ouendo

o amore

omura.

egliode

nosca

ade pet

fuctual

romoli

ninado

ala ga

ellege

contra

per impendar ego ipse pro animabus vestris Jo piu che volutieri varo me z sero vato io stesso per le anime nostre.

Lomo ad accendere lamore de li amanti li conduce la amba fatrice oratione lo conersare cum li inamorati: 7 lo ornamen

to de la belleza. Lapitulo decimo.

Icto de le contrarieta 2 de limpedimenti de la more di camo como fipionoca e accede vio ad amare lanima a lanima vio ad cio che lanima possi spetrare gratia ve esfere amata val sposo. Idimo li bisogna banere vna ambasiatrice laquale referifea li mumi vesiderijal suvamatore. Questa se ra: la feruente oratione la quale e victa effere como vno ocel leto el quale cum le pene de la fede sene vola in alto conduce do lo amore sopra li cherubini r serafini ad la fornace de la in finita charita mediante questa le accende el feruoze de lanima alo eterno sposo z inclina vio a magnitudine ve amore verso lanima inamorata. La So. Worce sapere se questa ambasarri ce debe ellere a compagnata de voce resonante. El Lo. In la oratioe comune recclesialica li enceessaria la voce prispe cto de la denotione del populo. Aba in la oratione prinata de la singulare psona non li e necessaria la voce vice san Thoma so secunda secunde ali questione octuagessima tertia che si fa cum voce p trerasone. Mimo percitare la mente ala ocuo tione impero che fectido Augustino ad probaz virginem pli erteriori segni la mête piu se eleua in vio r colui ad chi la voce delle ipedimento die in scilentio. Secudo pservire a dio cum ogni potentia chel ne ha cocessa non soluz mentale ma etiam corporale. Tertio alenna fiata se gita la voce p una redudatia descendente da lanima nel corpo p la vebementia del amore vice David ve se stesso Letatum est cormeu 7 exultanit lingua mea pla leticia vel core mio la mia lingua ba proferto parole La So. Debiamo noi molto e longamente oe evultatione. vare! El Lo. Dice san Idanlo a Thesalonicensi sinc inter missione orate. Quini vice san Thomaso in la gistione prealle gata o vero che parlamo de la causa de la oratione o vero de epfa oratione in acto sempre possiamo orare quato ala causa

de la oratione laquale causa e il desiderio de charita: el quale pebe effere in noi prinno, ita che mai non mancamo de bono vetiderio 7 la viriu de epfo deliderio sta i ogni cosa: che facia mo per carita pil quale defiderio possiamo dire che la nostra oratione e cotinua intanto che secudo san Roicronymo ad en focbium. Sanctis ettá ipse sommus oratio esta bom serm oc vio cuà el voumire e viatione. Ada ad faucliare ve la viatione fecudo lacto suo in le nostre oranone prinato ranto poniamo perseuerare quato oura lo servote delo interiore desiderio. Et se venuse el tedio intermettere gila pui presto orado poco 7 ser uentemente cha viuturnamete cu tedio a simili vico che can tando noi lo officio percutare el populo ad ocuonone nol de biamo cătare cu tăta prolivita che ptedio se li rompa la ocuo tione dice Augustino nó desir multa deprecatio si servens pse uerat intétio In la oratio ne siano molti pregbi se perseuera la servente intentione. Et asso acto si fa spesso piu cu gemiti cha cusermone. La So. Experche la oratione dominica pater nostere cosi brene. El Lon. E brene no pede in la oratione con poco pleneremo. Aba in qua christo ne ba demostrato le petitione lequale voncmo admandare a pnostro vebito a p nostra necessita de la presente vita a da aduenire a tâto piu co gnosciamo la sapientia del coponéte quanto i biene parole se coteneno le moltissime petitione 7 tato etia e piu vtile: quato p sua brenita a tutti e facta comune. Iduq3 gsta ambasatrice haspesso madata al superno sposo: che certo ne sera cocepto grande accrescimeto damore. De gita se oura i altri logbi ipe ro chelei e simile al pane: col gle se adapta ogni altro cibo Se cudo ad laugumeto dela dilective de lanima molto conduce la conersatione dele inamorate persone. Questo ne dimostra el propheta vicedo. Lum fancto fanctus eris a cu robulto pfe ctus se pratichi că alcuno sancto tu serai sancto a că li robusti serai perfecto per tanto vice lo ecclesiastico al capitulo trigessi mo octano cu3 vno fancto affiduus esto sta de continuo con Ibomo faneto Abaa le virgine san Idieronymo non assigna bomo alcuno per loso conversatione voice ad eustochio m

evoli

amba

numen

morcoi

lanıma

ecilere

afrania

Another

Pilo oct

conduce

e delan

clamma

one verio

mbafani

(i. 71

aprilie

Keneng

Thoms

idelifi

अंधि व्याप

nempli

ila voct

dio ann

la cham

didial

amore

lingul

perole

INCHE

emet

picalle

grow cauli

tal modo. Sint tibi socie: quas icinnia tenuant: quibus paloz in facie est: quas etas, phanit, quita: que quottidie in cordibus snis canunt vbi pascis vbi cubas in meridie: que exassectu vi cunt cupio dissolui resse cum christo. Istendi compagne da icinnij attenuate de palida facia de vita z eta probate: le qua le ognia giorno inli soi cori vicono ciascuna cum vesiderio. Morci essere dissolta per essere cum Jesu Lbristo lequale cer caucho el suo amatore vicendo voue pasci voue vormi nel megio giorno pensiamo che tu babiti in li feruenti despirito non in linegligenti 7 ad iRustico dice Bieronymo Abibi pla cet vt babeas fanctorum contubernium per questo respecto la magdalena se appropinquaua al maestro vel amore per a finarsi in questa arte vignissima. Tertio ad essere amata val bellissimo sposo se conuene la beleza de lanima laquale e mol to incitatina damore cosi vice Bauid nel psalmo. Et cocupis cet iRer decorem tunm. El iRe desiderara la tua belta. El pa triarcha Jacob molto amaua rachel bella ve facia z ve iocun do aspecto genesis vigessimonono capitulo vice elvisto Jesu a lanima che lui vole amare. Laciem tuam laua. Abatthei ca pitulo quinto Suore ma lana la facia tua monda la conscien tia tua anima impero che vice Augustino. Adondistimo vão mondissima occet babitatio e san livieronymo exortando de metriade virgine ala pulcredine interiore dicena Sponsa dei nibil debet esse omatius tanto maiore placedi studio opus est quanto maior est ille cui placendum est. Piuna cosa debe este repiu omata che la sposa de dio e li enecessario bauere tanto maiore studio de piacere: quato e maiore quello a chi se debe piacere. O misere Sionane implicate nel mondano amore quante migliara de fatiche durate voi per piacere a li mortali z per piacere a dio poco o niete ve afaticati o negligentia gra de de quelle religiose le quale macho se afaticano per piacere · a dio: cha le mondane per piacere al seculo certo le seranno nel giorno del indicio in testimonio de costusione. Bello den tro roe sozi sono state quelle sancte vergine de christo Lathe rina. Lecilia. Agata Lucia Adargarita e le altre De sancta

Agnete vice Ambrosio Ibulchra facie sed pulchrior side bel la de facia ma pur bella denéro per fede Belissima sopra tutte contemplamo la vergine gioriofa Abadre de christo Abaria Mulchra yt luna electa yt fol. Bella como la luna electa co mo il sole de sua belta profectando Salamone diccua nel pri mo capitulo de soi câtici. O pulcherria inter multeres O bel listima fra le vone z i vno altro capto Ecce tu pulchra es ami ca mea ecce tu pulcra la vice due fiate bella cide bella di detro p bona itérõe z bella oc fori p bóa opatóne z fo Gregorio nel libro nono de morali al capitulo nono de queste due beleze di ce che lanima che e bella per costumi seran poi bella per li pre mij. In genere la fancta madre gbiefa e quella sposa de chri sto de laquale se predica ogni beleza. Dice Idanlo a li epbesij vterbiberet fibi gloriosam ecclesiam non babetem maculam neque rugam sed vt sit sancta z immaculata. L'bristo Jesu se e dato per la gbiefa laquale amana ad cio che la facelle ellere senza macula a senza ruga ma sancta a imaculata. In qual virtu vole christo lanima essere più bella! De le virtu la specificatione roe la significatioe de belli mem

s palor adibus

iccupi

agneda

!: le qua

ilideno.

juale cor

balance

Cipirio

Dibible

respecto

otepera

lo siell

Meemol

coapi

a. Elm

deioam

fto Idia

anteia

conscien

modio

indo re

unfa dei

puscit

checije

eranto

le delle

amore

tottali

ria gra

iacete

anno

noell

Sathe ncta De le virtu la specificatione r de la signification de belli mem bu de la sposa cide de soi capelli capo ochi naso marelle denti voce gole labre eloquentia collo ventre statura r vestimente.

Lapitulo.vndecimo. El Lon.

Quinto Estote perfecti sicut 7 pater vester celestis perfecta in quinto Estote perfecti sicut 7 pater vester celestis perfectus cest votia che possedendo ogni virtu in nulla măcasse impero che vice sancto Jacobo nel capitulo secundo ve la sua episto la: Qui totam legem seruauerit ossendat autez in vno factus est omnium rens. Lolui che observa tuta la lege 7 ossende in vno comădamento e facto colpenole ve tutti conciosa che per quello solo seria dannato votia vio che per tutte le qua tro generative ve virtu Ibomo ne acquistalle salute. La So. Quale sono! El Lon. Le prime sono naturale ogni co sa creata a qualche virtu naturale: como li celi li elementi le pietre preciose: li arbori: le berbe. Losi ve li corpi sentienti

le lozo naturale virtu sono beleza fozteza velocita a simile. Le secunde sono virtu intellectuale como sono le septe arte libe rale gramatica-rhetorica vialetica geometria arifmetica mu sica vastrologia v cosi le altre arte varie fra li bomini. Le terze virtu sono dicte mozale pertinente ad costumi: como pacien tia abitinentia continentia bumilita liberalita z fimile le qua le sono fundate sopra le gia victe quatro virtu cardinale pru dentia iulticia forteza r temperanza. Et quantunque Ibomo fosse promptissimo in le virtu naturale ingenioso in le intelle ctuale costumato in le morale non potria esfere saluo se nó ba uesse la quarta generatione cioe le tre virtu Theologice: ve le quale ctiam bauendo le voe non seria saluo senza la charita: como babbiamo veduto in li pumi capituli. Adunca forella cara Adoma thalamum tuum fion inducre vestimentis glo rie tue como vice Isaia nel capitulo quadragessimo secundo Adoma la camera tua vestite le vestimente de la gloria tua fa cta tuta bella adaptata tuti li membri toi a coplacentia ve chri sto val capo sino ali pedi z primamente posseda el core tuo la gratia de le sancte cogitatione significate per li capilli de la sposa de dio de la quale sposa epicno tuto el tractato de li can tici de cantici de Salamone. La So. Bia e gran tempo che desidero de intendere qualche cosa. El Lonse. Secun do IDieronymo Salamone fu chiamato idida cioe vilecto a vio Su figura de chisto re veramente pacifico z esfendoli in fusa va vio grandissima sapientia su grande amatore ve epso vio per la qual cosa li reuelo li profundi secreti ve la incarna tione del figliolo et le gentileze del amore suo immenso del quale ne compose li cantici cibo suanissimo de anime con templatine. In li quali cantici se contene el grande veside rio el quale baucuano li antiqui padri li quali pregauano che vio se incarnase a vicenano Osculctur me osculo oris sui qua fi vicendo la finagoga Abatriarci a profecti nó me pono laua reval peccato veli primi pareti venga lui impersona z me ba si col baso de la bocca sua sacristima rosto egli sece i la sua pas sione quado: como vice Augustino: tencua la bocca serrata p

bafarti. Lompose primo Salomone el libro de prouerbij per el primo stato de vertuos cioe per li incipienti. Secudo com pose lo ecclesiastes incitatino ad desprezate el mondo per il se cundo stato de virtuos cioe de proficienti. Lertio li dicti can tici per li perfecti. Ju egli propheta secundo: che recita Augustino nel libro decimoseptimo dela cita de dio al capso vigesi mo a dante nel cato decimo del paradiso dice de Salomone. La quinta luce che tra noi piu bella.

Spira petal amor che tutto el mondo.

nile ye

te like

ica inu

Leterie

) pacien

e le qua

nale pu

Ibomo

e intelle

) senoha

accide!

charita:

casordh

chris do

(fecundo

Dala mafa

na de chi

ne moh

alli och

relican

un tempo

. Seall

oilectos

eac eplo

incaria

ICAÍO OCI

time coll

le octide

innock

g (pi qua

mo lana

emeba

fua pal

TACAD

Laguinegola de sapere nouella. In epsi cantici ctiam se con tiene el grande amore el quale e specialmente inter oto 2 lans maz generalmente inter christo oulcissimo sposo a la ghiesa vilecta sua. Il perche ogni sancto amore omonstrato in epsi cantici apertene non al corpo ma si al spirito z quelle parole del sposo posite in li cantici al capitulo serto seranta sono le re gina octanta le concubine 7 de le giouenete non li e numero vna e la columba mia vna la perfecta mia vole fignificare che de tuta la christianita ne refulta una columba una ghiefa una sposa de christo perche per le seranta regine lequale bene se re geno a alari sono li boni predicatori per le octante concubine se intendeno li seculari manco perfecti cha li predicti: perche banno rispecto ad qualche mercede temporale per le unume rabile giouenete sono interi li subditi a nonamenti connersi a ad questo modo tutti li sideli z veri christiani in genere sono vna sposa de christo carissima dicta vergine p li casti a sancti costumi soi a peruera custodia de cinque sentimenti: como di ce san Maulo i la prima epistola ali corinthi al capitulo septi mo Despondi enim vos vni niro virginem castam exhibere christo ve bo promessi o corinthi como una vergine casta de varui a christo Jesu vero e che le vergine sono speciale spose od refe vice nel pfalmo adducentur regi virgines posteam z la ghiesa canta dicendo Jesu christo cozona virginum lozo antiquissimameti sono state venerabile etiam nel populo gen tile Recita titoliuio nel primo ab vrbe codita che numa pom pilio racolse molte vergine lequale vinesseno in servitio de la

dea veste deputoe al viuer loso de li introiti del comune r sot togiunge el texto virginitate alijiq5 cerimonijs fanctas fecit z venerabiles di quelto splédore no dico altro al presente pebe gia ne bai auditi voi sermoni nel tempo preterito. ora al ppo sito chasto amante vole che la sposa babia belli capelli cioè le bone r caste cogitatiõe r vimostra la qualita vepsi capelli nel capitulo sexto de dicti cantici dicendo capilli tui sicut greges captaruz que ascenderunt de monte galaad parlando ala sua vera sposa vice li capelli toi sono como le compagnie vele ca pre le quale sono ascese del monte de galaad le cogitatione de lanima fidele ascendeno i alto a modo vi capie 7 se elleuano de facili ala meditatione de môti eterni ascedano a le tue cogi tatione fa come vice Adaulo a colocensi nel capitulo terrio. Que sursus sunt grite nó deprimere el tuo core ad alcuno reo pensamento pebe va quello: como va radice: peede ogni pec cato ma como se vice ili puerbij al capitulo quarto omni cu stodia serva cor tuŭ impero, che va quello, pcede la vita se lo conserui puro se voremo parlare de la generale sposa de rpo cioe de la fancta chiefa li capelli adherenti al capo sono statili fancti martiri ve chiito li quali quando erano tagliati patiua no senza turbatione e sono ascesi del monte de galaad el qua le e victo cumulo ve testimonianza perche sono stati testimo nij de la fede de christo: como se interpreta el suo nome impe ro che martir in greco fignifica testimonio in latino.

Esecundo per tua belleza manteni el tuo capo oritto remi nete secundo che se vice ne catici al caplo septimo caput tun vi carmellus babi el tuo capo cioe la mête tua secundo gregorio nel vecimo nono ve moralibabi la rasone vitta r sopra ogni vitio diatrice alta como el môte carmello eminete sopra altri moti ala vilecta chi esia vicamo chel suo capo e christo exalta to sopra li seraphini r adrimilitudine vel carmello: che vole vire tenello lo bai cognosciuto esser agnello masuetissimo sia la tua mete alta e vitta emasueta ne mai cosentiete ad alcuna miseria cosi in la sancta chi esa li capi cioe pli lati vebeno esser più alti r più psecti cha li inseriori r epsi regere cu mansuetudi

ne: como dice Augustino in la regula. paciens situad omnes. Terto fiano beli li ochi vel capo tuo ad cio che tepostiamo vire isieme colsposo i li cătici al capto greo g pulcha es ami ca mea of pulcra es oculi tui columbaz como sei bella amica mia:como sei bella titoi chi sono simili ad glli de le colube tu rifguardi simplicimeti cu bona intetione so el fauellar de roo in san matheo al capto occio. estote pudetes sicut serpetes ? simplices sieut colube sia pudico el tuo ochio el simplice vede red la psona note, phibito como dice augustio i la regula ma el firmare de locbio i la femina cide p volupta e abominabile a vio secudo gregorio nel libro serto ve morali nel caplo vige simo anto li oni belli ocbi sono la vita actina z conteplatina virtuosameti exercitatianco a sono la intetio e simplice pura non ouplice no simulata cost la fancta madre gbiesia ba belli ochi: cioe li fancti apostoli z sancti voctori: li quali ve sidele sci entia la illuminano zin glla spargeno la chiara luce de sancta poetrina dicamo et secudo bieronymo: che essendo aparse el spirito sancto in specie de colube colui ha li ochi de coluba el quale intéde le scripture spiritualmête. Duarto a pulchitu dine se rechiede bello naso vel quale se vice ne căticial capitu lo septimo Masus tuus sicut turris libani q respicit cotra va mascu. El tuo naso e como la torre posta sopra el monte liba no: la quale mira cotra vamasco. El naso viscerni li odori bo ni va li rei bauedo tu lochi fimplici babi nafo vi molta paude tia posto sopra la torre velintellecto: che miri otra li toi inimi ci di damasco e sei prudete ad resutare ogni reo odore di qua lungs peccato 7 maxime ogni puzoleto principio de teptatio ne ma via la prudentia vel tuo naso a li odori ve la sancta voc trina o xpo dicedo cu la sposa i li cătici al caplo prio oleu esiu sus nome tuŭ curremo i odore vnguetor tuoru. el tuo nome sposo mio caro e como oleo odorifero sparso in oem terra p atto noi curreremo a lo odore detoi vngueti. el naso de la sca madre chiefia son li rectori d le afe: li qui le retizão da ogni pco z marie li sapieti ingsitori stăti acorti che la puza ve la brsia no fi appropig 7 son como vna tor alta elevati cu grade voctria

ler for

sfecte

nc bepe

aal,ppo

Macek

apellind

i greges

logiafua

we delea

anoned

elleuano

etherry

o temo.

cunero

eognipu

omna

vita se lo

Beerpo

no stank

an partu

adel ona

i cetimo

ne inipi

посет

ut mg w

regoilo

वाक्व व्या

pra alni

cralta

be role

imolia

alcuna

o eller

retudi

EQuinto la beleza molto confide in le rubiconde maxelle 2 quale vebano esfere el vimostra el vilecto ne cátici al capitulo primo. Poulchre sunt gene tue sicut turturis le toe maxelle so no belle como di torrora, questo vcello e dicto esser castissimo i tal modo ebe morto el copagno fa vita folitaria. tu sia vota ta de facta castita dimostrino le tue maxille nel alieno aspecto la erubescentia virginale como oimostrana la vergine glorio sa maria de la quale dice Austino nel sermone de la anuciatio ne Audite mariam verecundia virginitatis vultū auertentez a collocutore se parli col religioso no li riguardare in facie ne lui adte in vno libreto se dice compulsus loqui cum muliere verte faciez tuá ab ca nó vice che li vadi voluntieri ad fauella re ma se pure sei costrecto ad parlare cu la vona volta la facie tua da quella virginez ne conspicias dice lo ecclesiastico al no no capitulo ne forte scandalizeris in decore illius. IA on mira la virgine ad cio che tua cassita nó habbia impedimento per sua beleza. Statene solitaria o sposa de chisto como la Zor totella vice Mieremia in li treni vel servo ve vio. Sedebit soli tarius reacebit cofi facea vauid quando vicea ecce elongani fugiens 2 mansi in solitudine io me son elongato fugiendo 2 son stato i solitudine adoise lasso li tumulti de egipto z cami no per el deserto como dimostra lo exodo al capitulo tertio decimo. El faluatore te vimostra per san Abatheo nel capitu lo-secro: che quando tu li voi parlare che tu intri ne la camera tua z chiudendo lusto li fauelli inabscodito. Dio ama li loci fecreti vice san livieronymo ad eustochio. semper tecu spon fus ludat intrinsecus orans loquaris ad sponsum: legenti tibi ille loquatur zelotipus est sponsus tuus no vult ab alijs vide rifaciem tuam sous vagentur virgines stulte tu intrinsecus esto cum sponso stando inclusa el sposo solacera teco se sai la oratione tu li parli se legi ello parla teco. El tuo sposo e 3 closo non vole che altri vedano la facietua lassa viscorrere de fori le vergine stolte. En sta ventro colsposo ancora vice de se stes sond rustico monaco: mibi opidu carcer solitudo paradisus est se stesse in le cita me pareria stare in carcere li loci solitarij

me sono vno paradiso rad la figliola! vice cosi. Missioculos iuuenű fugeris caredieris de tabernaculo med a pasces edos qui funt a finistris se tu no sugirai li ochi de li gioueni tu pasce rai capreti che faltano se non te contenterai de la pastura inte rioze de la devotione li capzeti te inquieterano li sentimenti ex terior te tempterano. fuge o vergine lo aspecto virile sapi che li vasi sacrati vel templo se seruano in secreto. Et perche Eze chia re de Terusalem mostro li thesozi ali inimici de dio. dio permisse: che quelli thesori demostrati fussero rapiti a transfer ti in Babilonia: como dimostra el quarto libro di Real capi tulo vigessimo de poi Balthasar Re de Babilonia beuendo ne li facrati vafi del templo rapiti da fuo padre Mabuchodo nosozin Jerusalem vide la terribile visione como vouca pre sto mozire a perdere el reame Damelis capitulo quinto simil menti ellendo translata larcha de dio in Berusalez uno ad chi non era licito tocho larcha etiam per regerla: che non cadelle Tamen fu percosso va vio a subito monite. secundo reguz sex to. Mon fu mai vaso de oro ne de argento cosi caro a dio: co mo fu el templo del corpo virginali. La sposa de christo dice Mieronymo e larcha de dio de aurata dentro que fori in la quale ecustodita la lege de dio sopra questo propiciatorio:co mo sopra li cherubini del templo de Salamone idio vole ri posara z como in larcha ocl fignoze non era altro cha le tabu le de li comandamenti de dio cost in la vergine no siano seno pensamenti de dio. Queste poche cose bastino al presente al proposito de le caste marelle de la sposa assimilare ala tortora veello casto a solitazio. In la sancta chiesa le maselle adornan te la facie sono le virgine 7 continente. secundo Bregorio nel tertiodecimo de morali al capitulo vigellimo. Aparilla quip pe ecclesie sancti predicatores sunt perche masticando amo lificando li populi li converteno al corpo de la chiefa. TSexto li venti politi vecorano la facie mordeno a mastica no li cibi per nutrimeto del corpo la fancta meditatióc morde pe la facratissima viuinita quello che po a il-resto lassa: masti ga meglio el cibo de xão viu facile z di quello bene se nutrica d

arelle 1

capital

arelle

ahllim

a sia dou

o aspecto

ine globo

anucuna

Mertenia

in facient

n mulan

ad fauch

Ita la face

utico al no

Ponmun

mento pa

mo la Za

icdebit (di

dongan

ugiendor

pro cami

ulo tano

nel capita

la camera

ma liled

recti foot

egenn ahi

illis vide

mnfecus

victil

reschilo

e de foil

acielles

radifus

olicard

in la sancta madre chiesa secudo gregozio nel quarto decimo de mozali al capitulo septuagessimoquinto tractade la laude del sposo in li cantici al capitulo quarto. Dentes tui sicut gre ges tonsaruz que ascenderunt de lauacro cio eli toi denti sposa sono compagnic de pecoze tosate le quale sono asce se del bagno: li denti sono li sancti apostoli z doctozi cum li sa cri Theologi expositozi del verbo dinino z per pdicatione co gregati le anime como cibo al corpo de la chiesa, z se sono to sati perposiatione de ogni terrena substantia z lauati z purga ti dogni polnere de vanita col bagno de le denotissime lachi m:

Deptimo el sposo vole che la vilecta babia bona voce per la aptitudine de la gola bene disposita belle labre z ornata elo quétia: le quale cose significano charitatina outributione vela fancta voctrina o sia per publica pdicatione o vero per specia le evortatione o sano cossiglio cu la laude vinina de la vocese dice ne cantici al capitulo secundo sonet vor tua in auribus meis vor eniz tua dulcis r facies tua decora De la gola se di ce nel capitulo septimo Gutur tuŭ vinum optimu la tua gola da vino optimo cioc de lieta z calida pdicatione. de la pulcri tudine de le labre ne tracta el capitulo quarto dicendo ficut vi ta coceinea labia tua reloquium un oulce como binda rossa sono le tue labre vel tuo fauellare e volce ve la ornatissima elo quentia se vice nel capitulo preallegato emissiones tue paradi sus malozus punicozu li sermoni che escono di te sono como vno paradifo de pome granate Janus distillas labia tua mel z lac sub liqua tua le tue labre vistilano el fauo cioe cera z me le vniti cio e predicano la cera de la bumanita de christo conti nente el mele de la deita ABele a lacte sotto la tua lingua mele di alta scientia per li docti a lacte de piu bassas per li simplici a al capitulo septimo vice el sposo. Odor oris tui sicut odor ma loui lo odore de la bocca tua: le tue fancte parole fono como odore de pomi dice sancto Gregorio nel secudo libro de mo rali al capitulo trigessimo septimo: che le labre de la sposa e la exortatione o vero pdicatiõe de la sancta chiesa viono como

binda vermeglia restringente ogne fauellare superfluo a pfe rente le rubiconde a affocate parole del diuino feruote le spo se de chisto quando sono visitate nó dicano se non parole de denotione 7 de doctrina. Et se nó li accade exortare altri eroz tino a predichmo ad se stesse: como facea Augustino quando temea decouertirli z se exortana dicêdo ad in testas z no stas projecte in cu r excipier te perche stait tanto in terno stai per che stando in te z nó in vio tu cadi gitate in lui z egli te receue ra oz nó potrai tu fare quello: che fano li altri fi pur con la gra tia de dio ecce cum la facie de la sposa et utra de cora e bella. Derano rechiede el sposo che habbi bello collo simile ad quello de cantici al capitulo quarto. Sicut turris danid collú ruum que edificata est cum propugnaculis. El tuo collo spo sa e como la torre de david la quale e edificata cum le soueze per il collo se intende la firma sede 2 la prompta obedictia de la fede ne vice el maestro ve le sententie nel suo prologo: che como el collo conjuge el corpo al capo: cost per sede siamo conjuncti a vio reforte como la torre ve Danid fornita ve le arme de le facre scripture mille scuti pendeno da quella torre de sacra scriptura a ogni armatura de foiti combabitori per la fede mediante la predicatione a li grandi miraculi Iser il collo e fignificata la forte obedientia impero che se vice in Abattheoral capitulo vindecimo ingum enim meum suane est el mio ingo li mei comandamenti posti sovia del vostro collo e suaue v li obedienti acquistano de grandi meriti se di ce in li pronerbij al capitulo vigeflimo primo vir obediens lo quetur victoriam Ibomo obediente potra narrare le molte victorie: le quale vio li banera concesso per sua obedientia. Abadona ena desobediendo bebbe brutto collo:tale sono tu te le religiose desobediente Abaria obediente lo bebbo dianis simo zideo bene narrana le victorie de la obedientia Lantan do el magnificat como dimostra san luca nel capitulo primo A lei radsimile vice el sposo in li cantici al capitulo primo Lollum tuum sicut monilia el tuo collo e como li omamen ti de le spose per le virtu predicte. Lonsidereno aduncha le 1)

decimo

la lande

ficut gre

dentifpo

onoald

cumplia

attoneci

le lonon

named to

unelada

a vocepa

Dinara &

noneocla

per (pecs

la vocche

in Juntes

golafea

la ma goli

x la pula

dofian

indarolla

riffinado

ruc paradi

no como

ia reamd

coras IIK

into com

qua nick

impliat

odo:ma

10 collid

oe mo

waels

o como

vergine ad chi voleno essere simile o ala transgrediente Eua o ala Selice adaria per prompta obedientia e firma fede. Mon se delecta molto de la belleza de le mamille rdice nel ca pitulo quarto quam pulcre sunt mame tue sozor mea sponsa Mulcriora funt vbera tua vino quato belle sono le mamelle tue sozella mia sposa piu belle son le tue mamelle cha el vino cantala ghiefa in persona de sancta agata toice. Ego habeo mamillas integras untus in anima mea quas ab infantia oño cosecrani. Jo bo le mamelle integre ventro in lanima mia co secrate a dio per fin va la mia infantia: per laquale cosecratio ne erano integre non rotte. Ideo tal belleza de virgine inte grita piace al sposo spirituale vice origene sopra li cătici pudi carum erecta sunt obera 7 virginali rubore tumentia. Le inte gre mamelle de le pudiche non cadeno ma sono eleuate 7 pie ne de virginale rosseza. Digene per le mamille intêde el core conciosa che vica la sposa nel capitulo primo fasciculus mir rbe oilectus meus mibi in medio vberum meorum comora bitur. El mio dilecto me scusa vno sasceto de mirrha amara cioe quando io ripenso la sua acerbissima passione egli stara in megio de le mie mamelle in lo core mio per côtinua medi tatione vice origene: Quis ita beatus est vt babeat bospitem in principali cordis in medio vberum in pectore suo sermoné vei Si non fuerint fracte mame tue in medio earuz babitabit sermo viuinus: Lbe e cosi beato che babi recento como vno bospite el verbo de dio nel pecto suo: Se le tue mamelle non seranno rotte ma integre in megio de quelle stara el sermone de dio pensa che se baueremo el corepieno de deuotione ba ueremo le mamelle piacente adio. Le mamelle de la sinagoga erano le oue tabule de la legie. Al presente le mamelle d la san cta madre ghiesa sono la voctrina vel nouv testamento ple nissime doptimo lacte piu degno chal vino de lantiqua lege o vero chal vino del amore carnale el quale como inebriando obceca lintellecto. Adolto degna me pare la expositiõe de san Bernardo: el quale vice sopra queste parole ve cantici: che le pictose mamille vante el lacte sono la vita activa exercitate

le opere de misericordia confegliando exortando predicando prizando lanime ala falute polédofi pel male pel proximo pe sue infirmita de sue pene de sua pouerta a subuenendo ad sue necessita secundo la permissione de sue substancie. Queste ma mille sono megliore a più preciose a belle che il vino de la con téplatiõe la quale pur giona al folo cotéplate a manco ad altri Tipecimo el sposo pimonstra como ocbba esfere el verre de lanima dicedo nel capitulo septimo venter tuus sicut aceruus tritici vallatus liliis. El tuo ventre e simile al muchio del fru mento circundato de lilii dice Bregozio nel duodecimo de morali il ventre fignifica la mente z in la omelia de la feragefi ma la memoria capace effere il ventre de lanima: el quale e co mo vno muchio di gran pieno de sacre scripture a muchiate per molto studio vabasso ve questo muchio cioe ve la voctri na piu lata z piu intelligibile ogniuno ne prende de la cimma piu alta z piu acuta ne participano li piu vocti Ad accrescere questo ventre vice l'Dieronymo a vemetriade vergine sint vi uine scripture semper in manibus tuis 7 ad rustico monacho Ama scientiam scripturarum z vicia carnis nó amabis se ba ueremo questo muchio ornato de giglij de la sancta speraza noi potremo parturir a feminare de la fructuosa doctrina nel ventre de la memoria cogregata ad questo modo le vergine de chisto parturiscono li sancti concepti no perdendo la colo ria de la virginita: Audi Micronymo ad eustochiuz sponsus tanget ventrem tuuz z expergefacta confurgens dices vulne reta charitate ego sum El sposo tochera el ventro tuo cu te so nas oppresent cioe quado dormirai in coteplatiõe roc stata lauadoti virai io sum ferita ve carita z li parti ve la sca voctri na zo le virtuose opatoe sono molto piu degni cha li carnali. TUndecimo sia bello lo ombelico de la sposa como se descri ue nel capitulo septimo vmbelicus tuus crater tomatilis nű aná indigens poculis el tuo vmbelico e amodo de vna copa facta al tomo la quale mai nó manca de beuande la 'creatura nascosta nel ventre materno per lo vinbelico tira lo alimeto va la madre noi baueremo bello vmbelico fe ali nostri puuli d iii

lie Ena

fede.

icenela

ea sponsa

Hamely

Daelvina

Gobaba

fanna dio

mamiad

colectano

Argineim

cancipul

ma.Lem

denate and

itedeel cox

aculusmi

um comou

rrba aman ne egli ilan

canua med

u bospita

io fermoni

5 babicabi

como vino

amellenon

d fermon

potionely

ifinagoga

Ueolaían

netice ple

ma legeo

chriando

de de fall

rici:dx

ercital

e simplici a noi comendati li varemo bono nutrimento ve sa na voctrina no vouemo mai mancare ve varli le beuande ve salute eterna se considera bene tanto piace a vio che aiutemo el provimo; che la belleza de la maior parte de li membri de la sposa cossite in succurrere al primo. Ecce che lo vinbelico de la fancta madre chiefa da nutriméto de doctrina z cibo de bo ni eremplo ali soi figlioli in chiito regenerati. oa poi aducha che dio tanto ne folicita ad subnenire al, primo guai ad quelli li quali noceno ad la falute de li fimplici per fraudulente paro le o vero per mali exempli A tali mali exemplari a scandalosi vice chisto per san adarbeo nel eapitulo vecimovetano: qui scandalizauerit vnű de pusillis istis qui in me credunt expedit ei vt suspendatur mola asinaria in collo eius z demergatur i profundă maris. Quelli che sono scandalos doneriano esser fumersi nel psando del mare cum vna mola da asino Guai a quello homo vice chailto el quale e causa ve vare scandalo se cudo Gregorio nel serto libro o morali al capitulo vigessimo quinto per el mare se intende el seculo per la mola asinaria se intende li terreni negotij z vice che se albomo superbo ignora te nocelle la vita cotemplatina a facelle errare altri meglio se ria che se vercitasse i la vita actina significata p la mola asina ria e se demergesse nel mare cioe se sottoponesse a li extrinseci exercitif z inquieti de questo seculo De la incture de la sancta chiefia polite como li omameti de la sposa fabricate p man de lartifice scoo el capitulo septimo de epsi cătici no voglio dire altro excepto: che p glle e lignificata de pdicatori la cocordan tia p la quale sono regenerate le anime nel ecclesiastico corpo DiDuodecimo se studij la sposa de christo de fare bella anda tura cum belli passi de quali el sposo lauda la dilecta nel capi tulo septimo dicendo. Quaz pulchi sunt gressus tui in calcia mentis filia principis quanto belli fono li toi andamenti in li calciamenti figliola vel superno principe secundo Gregorio nel puodecimo de morali al capitulo trigellimo li palli sono le nostre operatione. Quid eniz in gressibus: vice: nist vnaque 93 nostra actio designatur Faci la sposa belli passi exerciti bo

ne operatione David pregana vio chel regelle li foi grelli ol cendo nel pfalmo grellus meos origem fecundu eloquium tuú ve nó dominetur inci omnis in inficia done dice la glosa che li grelli o vero patti fignificano li monimenti de lanima p li quali mouimenti quali come cu alcum passi se ne procede a melloratione o vero apeioratione. Questi belli passi se sano in li calciameti li quali comuniter sono di pelle de animali moz ti Loft lanima adopera el bene o vero in memoria de li erem pli de fancti preteriti da quali impara li belli passi de bumilita de pacientia de obedientia de castita 2 de servente charita o vero i memoria de la propria morte che expecta effendo exor tata dal ecclesiastico al capitulo septimo ademorare nouissi ma z in eternum non peccabis recordati ve li toi vltimi z ex tremi puncti a non peccarai. In la fancta madre chiefia li be di sono li predicatori: li quali caminano bene andando a pro nunciare lo enangello di pace quello dice Bregozio nel deci monono de morali al capítulo trigeflimoguarto a fa la chie fa belli patti a fancte operatione effendo stan circundati a for uficanti soi pedi val calciamento ve la incarnatione ve chi sto la quale e significata per li calciamenti secundo che vice ua san Johan baptista secundo Johanne al primo capitulò che non era degno de delligare ni declarare la corregiola del su calciamento. Sinaliter ce bisogna possedere ogni belle 3a val capo sino a li pedi la statura sia tutta bella victa z in al to cum pulchatudine ascendente como sa la palma ad cio che ne dica el sposo in li cantici Statura qua affimilata est pal me la ma flatura ascende como la palma bella sia di dentro fenza la quale belleza niente valeria la exteriora impero al sposo e piu chara la inferiore egli vice in li cantici in li capitu li quarto e secto sicut cortex mali punici ita gene tue absque ocultis tuis: come la scozza del pomo granato cosi le tue marelle senza quelle cose le quale sono oculte in te cioe le vir tuose tue operatione possiamo dire de le consolatione de dio se le presente sono belle molto piu belle sono le occulte vel re ano. Dicamo etiam ve la fancta scriptura in simile modo

a 30 ot

landede

aiutemo

nbridela

ibelicoae

abooch

il aduchi

lad quelli

kintepan

candalor

etano: on

ant expedie

nergang

riano elic

mo Bull

frandalok Vigelimo

afinaria k

abo ignosi

i megliok

molasim

Le carriníco

e la fanca co manos

ragioant

cócordan

has corps

ella and

a nel capi

in calcul

nenninli

5regoil

alli fond

vnaque

rainib

se la scorza cioe la bistoria e bella quanto piu li inclusi varij sen tumenti. Dicamo aduncha ve la sposa cum vanid omnis glo ria eius filie regis ab intus. ogni glozia vela figliola vel IRc sta vi ventro. Sia bella ve fori circundata ve egregij vestimenti a modo di quella de laquale dice Pauid nel pfalmo Aftitit re gina a verris tuis in uestitu ve aurato circundata varietate. La Regina estata a la tua vertra cum veste de aurata circun data de varie gettleze dice la glosa. In vestitu de aurato idest in pulcbritudine roecore virtutum cioe in la pulcbritudine r omamento de le virtu in lequale la charita: como e dicto: e la pricipale senza laquale chi volesse andare a le noze ve christo non li seria permisso ma li seria victo Amice quomodo buc intrasti non babens vestem nuprialem ! udattbei vigessimo fecundo Ben si conene questo fauellare de David a Abaria Regina bella similitera la sancta abadre ghiesa: le cui vesti mente sono li ornamenti de virtu z e circundata de varieta cioe omata de la dinersita de ogne gête a de varieta de septan ta oue lingue secundo la glosa. Aduncha a la sposa cosi bene vestiti dura el dilecto in li cantici al quarto capitulo. Et odo: vestimentorium tuorum: sient odor thuris: lo odore de tue ve stimente e como odore de incenso li dira etiadio insieme cum Plaac & Jacob suo figliolo bene vestito. Ecce odo: filij mei: ficut odor agri pleni: cui benedicit veus Josento lo odore vel mio figliolo: como lo odore del campo pieno: al quale dio ba vata la benedictione. Los bene vestita po andare in publi co 7 se frequentara cum attentione la scola vel vilecto se sara piu pratica in ligesti vamore. La So. Quale e la scola vel vi El Lon. Egline ba dele publice r de le secreter in lecto! ciascuna bisogna starti cum lanimo libero vale trasitorie affec tione. ADa vediamo prima de tempi piu apti ad accendere la oilectione.

101

Ry

1111

digo

110

1131

ruct

nod

1000

1071

ton

non

cella

feleg

9101

iuto

prop

tutur

tuta

lalu

mat

bun

na

pol

pol

alb

reli

Lomo in le boze del iciunio facilmenti se attêde a la moze spi rituale a quale sia lboza del matutino a de la solicitudine del cbozo.

Lapitulo duodecimo.

Admia tempus babent. vice lo ecclesiastes al capitulo tertio quantuque in ogni tempo debba ellere amato el L'reatore non dimeno lanima exercita meglio li acti damore quando ba el corpo a suo dominio per la virtuosa sobrietade El comodo répo ce infegna Danid quando vice a mane ora tio mea prenemer te La mia oratione te prenemira la matina ? perpotere meglio attendere a vio vi nocte Audi quel che vi ce San Micronymo ad Eufochio vergine Adodicus cibus munquam venter repletus. Ad noctem tibi furgenti non in diactio ructum faciar sed inameras. Esto cicada noctium. La naper singulas noctes lectum tuum. Mendi poco cibo.ne mai rempi el ventread cio che leuandoti de nocte non fact ructo per lo cibo indigesto ma per vacuita serai cigala ve le nocte laua per ogni nocte el lecto de la cóscientia tua a bagna lo ve lacbrime. Serai patiera folitaria. Lanta cum ogni spiri to r cum ogni sentimento r di Benedicanuna mea domino zomnia que intra me sunt nomini sancto eius sancta Licilia non diebus neque noctibus a colloquijs dinims z diatione cellabat fancto Bartholomeo a fancta Abarta: fecundo che se lege: se ingenochiauano cento fiate la nocte valtre tante el giorno. Et vauid vice i matutinis meditabor inte qui fuisti ad La So. Quale proprice lhora vel matutino. iutormeus. El Lon. Sínite le tre parte de la nocte la quarta parte e la propria bora a questo el vimostra la natura vel vocabulo ma tutino: el quale vice papias eller formato val vocabulo ma tuta: che fignifica aurora. Et che lbora matutina fia vicina a la luccel dimostra Faia nel capitulo octano. Pon erit illis matutina lucelli non baucrano matutina luce. Losi etiam li binni vele laudes nocturne vimoltrano vouere essere canta ti circa lauroza: como comenza quello Eluroza iam spargit polum terris vies illabitur la aurora gia tocca la stella victa polo artico vil giomo vene ale terre. Et questo vico quanto albora conueniente del officio matutinale el quale cantano li religiosi in communi no dimeno viuersi leuano viuersamen ti conciosia che li pontifici per alcuno comandamento non li

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Guicciardini 3.4.23

isen

Slo

cha

nna

titre

tare.

ircun

lidelt

line?

dicha

rillo

) buc

Tuno

Dana

Lvefti

ancta

cptan

bette

lodo:

ue ve

cum!

mai:

re del

colo

publi

fara

reloi

7111

affec

rela

espi

100

banno assignata boza speciale non volendone per questo con Aringere al puncto di megia nocte. Quantunque Bauid dica Abedia nocte surgebam ad confitendum tibi impero che li ex positori prendeno quella megia nocte per la tribulatione in la quale David laudana vio. Bartleularmenti chi polenare auanti quin flate la nocte tanto più merita. La So. Asof. kamo noi alcuna fiata vire el matutino la sera. El. Lon. Si per alcuno bono fine oper alcuna laudabile cosa che si ve ba fare la matina. Ada fecundo san Thomaso in li quolibeti se lo religioso sano nó lo vicesse ad altro fine: cha per meglio vomire la matina faria peccato. Lo officiare ve la gbiefa ve be essere facto in le bore vebite quanto e possibile. Ada parti cularmente per alcuna licita occupatione el religiofo po pre uenire, lbore como la Aldatina dire tutte le bore perfino a ves pero inclusiuamente: como se contiene extra de celebratione millaruz capitulo primo e se pure alcuna siata li accadesse no bauere victo le bore perfino ala sera quella negligentia non se ria peccato mortale. Se alcuno religioso necessario alchoro vicandosi lo officio susse visturbato tanto che el choro senza lui bauelle discorso uno psalmo o simile per questo non aban doni el choro per andare adire quella parte del officio perche sera piu grato a vio: che per venoțive de lastante populo stia ad aiutare el choro a poi vica quello tale psalmo a se essendo stato occupato in bona operatione venedo per aiutare el cho ro dicelle vna bora auanti che quella laquale debe precedere basta che depoi dica la intermissa sola rse per negligentia in termissa vna bora vicesse la sequente Lrede vurando canoni sta che basti suplisca de la intermissa cautamenti e se consessi de la negligentia quantunque meglio fusse dirletutte doc ordi natamente per la negligenria commissa. Aduncha nel noctur no filentio in la quiera matina attêdere al spirito piu suaucmê te se gusta la volceza de la more de dio quantunque ogni tem po a lui deputato sia consernativo de la sancta dilectione. Lomo i le scole de christo sono exercitati li acti damore cum canti 2 soni vinersi cum balli spirituali 2 conviti vulculimi.

HIC

101

040

60

fill!

(011

(CIT)

feter

none

cole

tion

mont

fegui

politi

CUINC

abt

poul

adil

mean

laser

neer

thus

loni

The

Lud

nus

tiua

nog

H

lan

tio per Lapitulo tertiodecimo.

con

dica

elier

emla

Chare

1001

Lon.

refice

Oliberi

neglio

lefade

a parni

popue

vawi

atione

dieno

nonse

lcbow

o fenza

naban

perche

alo stia

Mendo

elcho

ecdere

nnam

HIOTH

mfelli

eordi

octur

neme

ICHI

CHIM

16

Mecclesis benedicam te vomine vicena vauld signo re Jo te benediro in le abiese. Queste sono le cose pu bliche del sposo spirituale i leguale lbomo cresce in sancta de notione se lla attento ali omini obsequifoice san loicronymo ouodécima questione prima de doe generatione de bomini. Genus quod est mancipatum vinino officio vocditum con templationi z orationi ab omni strepitu temporalium cessare convenit le persone ocputate al viuno officio voate ala con templatione e oratione ocheno cellare va ognistrepito ve co setemporale. Loss li secularistando in ghiesa dediti ad la ora tione del creatore deponano ogni impedimento mentale de cose transitorie. Dice san Thomaso secunda secunde ala que stione octuagesima quarta: chenel templo ve vio congrua mente lo bono:ano non folum cum la mente ma etiam cum fegni corporali de bumilita impero che essendo lbomo com posito de al atura intellectuale a corporale cum ambi doe se vimostrisabiecto al suo factore. Et per li segni ve la extrinse ca bumilita e ercitato el nostro amore: 7 tale reuerentie cor posale conucnientemente se fano nel fancto loco del quale di ce vio per Isaia al capitulo quinquagessimoserto. Domus mea domus orationis vocabitur cunctis populis. La mia ca sa sera chiamata casa de oratione ad tutti li populi. Et danid ne erosta vicendo. In ecclesijs benedicite veo vomino ve son tibus Israel Questo facea thobia el quale solus sugiebat con fortia omnium: 7 pergebat ad Jerusale ad templum domini Thobie primo de la fancta vidua Anna prophetissa vice san Lucha nel capitulo secundo. Mon discedebat de templo iciu nijs z obsecrationibus seruies veo nocte ac vie che no se par tina del templo fernendo a dio cum iciunij e oratione de gior no roe nocte De fancta monaca madre nostra serine sancto Augustino nel nono de sua confessione. Ibi mater mea ancil latua: solicitudinis a vigilarum primas partes tenens ora tionibus viuebat. In la ghiesa adilanese doue se pregana per Sancto. Ambrosio perseguitato da li arriani era la mia

madre mon acha'dice Augustino piu solicita z piu vigilante che li altri 7 viuena de oratione. Questi sono li loghi in li qua li el nostro amore apprebendi li obiecti de ogne spirituale sen timéto per li quali vinenta maiore Al vedere David li vimo stra el sposo bellissimo z dice respice in faciez christi tui specio sus forma prefilijs bominu guarda in la facie de christo tuo o penotissima sposa vedi como especioso de belleza sopra tutti li bomini la fua fedia e il fole in fole posuit tabernaculu suum ripse tanquaz sponsus procedens ve talamo suo egli e como sposo procedente de la camera sua nato del conscante vtero virginale. Intorno al sposo ancora se vede la florida compa gnia de li sancti: li quali secundo che dice san Joanne ne lapo caliph stano ante tom amicri stolis albis apalme in manibus eoum val lato vricto sede la regina maria acompagnata val bianco consortio de innumerabile virgine a le quale conuene no li sopradicti versi Astitit regina a devtris tuis innestitu de aurato circondata varietate adducetur regi virgines post ea: proxime eins afferentur tibirecomandianci cum lachrime ad quella regina che certe ne insegnara el modo de amare el suo fiolo. Et nel vedere de la compagnia tâto sanctissima lo amo re desidera de esser unita ad quella impero che lo odorato ha sentito el suavissimo odore de sanctita e dice lanima insieme cum li compagni vel sposo. Lurremus in odorem vnquen torum tuorum. Moi curreremo al odore de toi unquenti compositi de la varieta de sancte virtude. Alo audito curre no le concordante voce de ministri de dio stanti molto deno ti r reuerenti per li quali lanimo de audienti e toccato de vna intrusseca oulcesa: questo accadena ad sacto augustino el qua le dice de si stesso nel nono de sue consessione, quantus fleui in bymnis 7 canticis suane sonantis ecclesie tue vocibus como tus acriter quato piansi in li bimni z cantici essendo io molto comosso ple voce suaue sonate de la chiesa tua volcua augu stino piu delectarsi de le denote parole de la dolceza del câto s indicana esfere male a gustare pin el canto cha le parole At tendiamo pumo a le sancte parole 7 poi realegramoci sel

(311

und

Ep

119

649

picil

mic

fgli

(U311

ap

punc

gnati

had

panie

11110

firoll

moft

kqua

gudle

dece c

dani

mo ci

daa

Rollic

loag

para

litan

levi

ant

dol

nea

nel

que

Sin

CONCRETE SAME

canto accresce la veuotide. El spirituale canto e licito ad ogni uno intrante ad questo ne exorta san Isaulo in la epistola ali. Epbesi nel quinto capitulo Implemini spiritu sancto loquen tes vobis metiplis in pfalmis abimnis a canticis spirituali bus cantantes a pfalentes in coedibus veltris domino. Siati pieni de spiritu sancto parlati a vui medesimi in psalmi a bim m reantici spirituali cantando rsonando nel cose vostro al signore. Jui li principi stano cum le giouenete sonatrice de qualivice Danid nel pfalmo peruenerunt principes coniun cti psalentibus in medio iunencularum timpanistriarum. Li puncipi amici del Iposo sono li apostoli confuncti racompa gnatia li cantanti cioca li viscipuli soi connertiti per la aposto lica poetrina estano in megio de le gionenete sonante li tim pani cioe in megio de le denote anime de christiani lequale so nano li timpani cioe che se mortificano in memoria del cruci firo imperò chel timpano e vna pella de stesa fra doi legni:co mo fuel corpo de christo a quelle anime sonano el timpano le quale meditano a fauellano de la passione de christo. Et quelle sonano el psalterio de diece coide lequale adimpino li dece comandamenti. Ada non ce alcuna timpani seria piu in citatina a lamore: che la bumile aparia o quanto e bello el suo canto: quanto ado: na la gbiesa el suo abagnisicat. Adun cha a le melodie de li sonatori del sposo per il fructo de le apo stolice voce le virgine sancte sano uno spirituale ballo cum lo agnello viuino. Audi quel che canta la ghiesa quocunque pergis virgines sequitur atque laudibus post te canentes cur stant: bimnosque oulces personant. Dolce Jesu corona de le virgine. Donuque tu vai le virgine te seguitano cum laude cantando correno dopo te: 2 resonano li dolci bimni Mel san cto ballo: Le vergine fano de li passi auanti per cotemplatio ne crescendoni amoze ne sano etiam alcuni indrieto quando nel feruore non pono sempre continuare. Et non essendo per questo abandonate va lo agnello ve vio se po vire: che le vir gine el segueno z lui le acompagna z catano quello melodio so canto del quale dice san Joanne nel apocalipsi al capitulo

lante

li qua

le sen

dimo

pecio

) ruoo

ia tumi

luum

como

e Ptero

compa

iclapo

anibus

lata dal

onuene

Him re

postea:

ninead

ectivo

loamo

nato ba

nsieme

TIGUCH

guenti

curre

DOCUO

e vna

dana

cuin

tómo

nolto

gugu

cito

IK.

isel

quartodecimo: che niuno el potea vire excepto quelli cento. quaranta quatro milha bi qui cum mulieribus non funt co inquinati virgines enim sunt li canton de questo canto non se sono imbratati cum le done ma sono virgini. Dice san Brego rio singulariter canticum agno cantare est cum eo in perpetu um de carnis in corruptione gaudere. Quelli li quali cantano soli el canto cum lo agnello sono quelli che se ralegrano con lui de la perpetua incorruptione de carne. Questi sancti loci sono ornati vel organo vignissimo: el quale audino li imitati al pasto de lagnello imaculato imolato un la mensa del sacro altare per le mane de sacerdoti per questo organo excitante la interna oilectione secundo Idieronymo ad vardanum rse cundo Gregorio in li morali al capitulo nonagessimoquinto del libro vigessimo se intéde la predicatione del sacro enange lio del quale christo Jesu estato el maestro dapoi intrando el vento del spirito sancto ne le dodice canne apostolice: li qua litocanano li talti o vero terti depso organo lo banno sonato per lo vniuerso mondo perche in omnem terraz exuit sonus eozum. Audédo noi le parole del fancto cuangelio douemo stare attenti voenoti vico impiedi cum una reuerenda incli natione cosi comanda el Apapa de consecratione distinctio. ne prima. Apoltolica auctoutate mandamus oum sancta enangelia in ecclesia leguntur vt sacerdotes & ceteri om nes non sedentes sed venerabiliter curui zin conspectu euan gelisstantes dominica verba attente audiant z fideliter ado rent. Anchora Lipciano Isapa nel loco preallegato vice Quando autem stamus ad orationem fratres oilectissimi vo uemo attendere a quella cum tutto el core li pensamenti car nali e seculari se partino da Ibomo non se penúaltro excepto quello che fi pregato. Et quelli liquali in chiefa pefano odeno o vero fauellano le ociose parole secundo che vice Augusti no seriano piu va ellere scazati fora: cha quelli liquali forno expulsi va christo col slagello ve li suniculi. Adatthei vigesti mopimo. Et perche molti intrano nel fancto templo tutti

per

picd

001

1011

molt

allf

Lapo

11139

fant

foco i

gorio

cedit :

afcalo

Mide

cunfra

hacci

quiun

mont

elacti

hode

local

dulce

gaudi

quella

docu

lachr

perli

mad

dian

101

func

mat ron

OF A COMPANY

fricidi z alieni val amoze per questo iui se sonano le trombe per accrescere el suo servore. Queste trombe sono li serventi predicatori ad quali vice Isaia nel capitulo quinquagessimo octavo Llama necelles quafi tuba eralta vocez tuam. Lrida non cessare a amodo vi tromba exalta la tua voce. Queste trombe infernozano le mente gelate cum le afocate parole del spirito sancto el quale apparue in lingue de soco sopra de li apostoli per accenderli al omino amore dice dio per lidiere mia al capitulo vigeilimo tertio. Munquid non verba mea funt qualitigms ardens vicit vominus! Or non fono quali foco ardente le mie parole. Di quelto afocato verbo dice Bre gorio Evaudito fermone chulti inardescit animus: frigus re cedit: Iser la auditione vel sermone ve Lbristo lanuno se ascalda el fredo si parte la mente diuenta anxia del superno venderio. Andi voluntieri li vinini precepti z ve tante facelle emfiamata ocquanti comandamenti e amacstrata Joseph fu acceso dal verbo de dio como dice danid nel psalmo. Elo quium domini inflamauiteum. Lt quantunque ogni senti mento se accenda vali ecclesiastici acti non dimeno el gusto e tacto meglio fenteno li effecti del dinino fernore vano al pa sto velicatissimo velo agnello vinino existente in la sacra men sa de la ltare viui to cano v gustano li nutrimenti de extrema vulcesa. In epfa facratissima receptione lanima ne aquista li gaudii ve la fuauita insieme cum le lachrime impero che in quella se ralegra piatosamenti lachrimando o piange iubilan do cum oeuotione bauendo le exultante lacbrime 2 la leticia lacbrimante impero chel core resperso de immenso gandio per li ochijstilla le volce goze questo vice Mapa clemente r in admiratione de la dinina bonta quali exclamando dice. D viuini amoris immensitas viuine pietatis super abundantia 7 viuine affluentia largitatis. Quiui el sposo de queste noze tutto liberalissimo tutto promptissimo tutto prodigo e cosu matore vel suo thesoro inuita la felice copagnia ad inchriarsi voice como poneno li cătici nel capto gnto Lomedite amici zmebriamini cariflimi mangiati amici z inebriatini cariflimi

ento

mico

longe

Stego

Theu

mano

10 con

allogi

Imuari

Macro

antela

male

quinto

cuange

indoct

:liqua

**fonato** 

clonus

ducino

da ındi

tincho

fancta

ri om

u cuan

it ado

o oice

midu

mear

cepto

deno

gulti

oneo

gelli

HILL

La So. Qualcera el suo cibo r beuere. El Ló. Egli vice nel loco preallegato Lomedi fauum meum cum melle meo a bibi vinum meŭ cuz lacte meo io bo mangiato el fano mio col mele mio 7 bo beunto el vino mio col mio lacte gia bai intero che el fauo e quella cera 7 mele quando el mele nó e an cora seperato da la cera z como per la cera se intende el corpo de chilto a per el mele la dininita sua de asti cibi egli se pasce quando de epfi ne pasce li membri soi o vero la chiesia lalqua le e suo corpo mistico. Ancora se pasce de cera z de mele de vi no roelacte cioe che egli incorpora a se li sideli piu persecti r meno perfecti li quali se mutano in christo secundo che vio vi cead Augustino. Mec tu me mutabis intesicut cibuz carnis tue sed tu mutaberis in meiquando tu receuerai el mio corpo tu non me mutarai inte como fai el tuo cibo ma tu ferai mu tato in me per renouatione de tua mente. El bere del vino z vel lacte significa: che nel calice consecrato lie el sangue signi ficato per il vino ancora lie el corpo de christo significato per il lacte sapi aducha como chi receue el sacro corpo gusta etia el sangue 7 chi receue del calice consecrato receue el sangue 2 corpo de chisto cosi dice el maestro nel quarto ala distinctio ne vndecima. Et quando la sposa e communicata Libristo li vice le sopradicte parole mel 2 lac sublingua tua tu bai ne la tua bocca el mele de la dininita r el lacte de la bumanita, per questo la fancta vergine agnete se ralegrana vicendo ADel 2 lac ex eius ore suscepi r sanguis eius ornauit genas meas bo recenuto mele rlacte da la sua bocca ril sangue suo ba oma to le mie maville. A lanima contemplatina non manca mai abo vice gregorio nel quito libro ve morali al capitulo quar to Lomedere namq3 anime est superne lucis cotemplationi bus pasci el mangiare de lanima sie essere pasciuta de le con templatione de luce superna z dice chel denoto pianto e vno preambulo de contemplatione perche dice Job nel capitulo tertio. Antequa comedam suspiro auanti che magie cioe per contemplatione io suspiro. Lanima epasciuta del suo pianto quando ali superni gandij piangedo e sublenata. Abultiplice

1011

part

och

do

poct

CH

Kal

Dul

Trai

3110

THE

Que

puc

Duo

ÉTUC

Erpe

16:3

Dul

ander

(0130

Esh

town

mah

tem

pou

duc

901

nol

lap

eta

(0)

rai

CD

i dia sono finaliter le ecclesiastice si ame incitatine a la more le qua emeo le non explico per non estere prolivo. Aba se alcuno se volesse io mio partire: che a tante fiamme non se fusie rescaldato ne mutato ila bai de soi rei costumi grande seria la pieta del crucifico se li ferisse noegn el core a che lo chiamafie cum li amorofi versi composti val 1 coppe poeta in persona de christo dicente. e palce C Dulcis amica veni ichungs aduerfa vocantem a lakqua Respice: 7 ardenti amplectar te pectore charam: leden Dulcis amor quo fola fugis!nam tuta per altas rfecti 1 Tranferis nunquá fine me caliginis umbras Ediodi Ille anima ille tuns: beu nunc agnosce creator. carnis Alleego sum Hagrans z vino sancius igni. o coipo Quem noua flamam tue quem cura falutis adurit. crai mu Houc celeres buc flecte gradus boc aspice lignum: Quo super infixus ne sam vamnata subires ronor ne figni Lrudeles penas:ego te miscranda redemi Expecto: ac miro dilecte incensus amore cato per Biachia aperta vedi frontemoz ad oscula flexi. affa etiá Polecamica veni: e voltata vedi che Jesu te chiama z cum anguer ardente pecto abracerote chara volce amore vone fugi fola! ithnew fenza me non passerai secura per le alte vmbre de la obscurita bulto li de Ai me cognosce che sono lanima tua io son quel tuo crea ai nela tore turto ardente tutto ferito de foco damore io bruso de no ita. per na fiama per cura de tua falute. Lurre qua presto ingenochia mod ? te mira questo legno sopra vil quale chiavato ho ti redempta eas bo poucrella ad cio che no fosti vanunata ne sottoposta ale pene 12 01R3 crudele te expecto z acceso de grande amose de te dilecta ten ca mai go le braze aperte z il fronte inclinato per basarte. Queste so o qual no le feruente parole del maestro del amore queste deduceno lanoni la piogia val capo velamanti Questi sopradicti incitamenti le con e tale inuito amorofissimo commoneno tutro el castello ocl emo core tutto lo prendeno tutto lo possedeno. Et como intende pirulo rai va poi lo amore produce multi effecti i lanima la quale vi e per epfo epiena Aber quelto cognoscendo el propheta regale la anto miseria del seculo e la inefabile suavita: che se acquista in li plice

templi de dio dicena ne psalmi. Domine dileri decorem do mustue r locuz babitationis glone tue ellegi abiectus elle in opmo dei mei magis quas babitare in tabernaculis peccato rum vnam petija domino banc requiram vt in babitez in do mo domini omnibus diebus vite mee. Quoniam melior est vies vna in atrijs tuis super millia signore bo electa la beleza de la casa una rel loco de la babuación de la gloria una bo piu presto electo di esfere abiecro in la casa de dio che de babitare in li tabernaculi de li peccatoribo dimadata una gratia a dio a queita rechiedero che io habiti in la casa vel signore tutti li giorni de la vita mia impero che e megliore vno giorno: che festia in li toi palazi fignore marime in li celesti: cha migliara de giornialtroue. La So. Lhe cosa sa lo amore dopo che e intrato nel core. El Lonfessore. Audi quel che vice vio per il propinera.

1119:1

11/165

moels

repull

noche

MULLI ES

dantille

Maile

can pre

habote

ourilling

dintil

1330011

commo

klaga

presente lete carr

avefia

notalad

50. Et

tainon

Vulnera

In vno e

ivelcos

MOIOIN

deranni

110136

moson

n crane

mente

banno

picca f

comp

nager fract

Deli effecti del amore primo como lanima estata ferita 200

molei ba ferito el sposo.

Lapitulo quartodecimo. Erbum quod egredietur de oze meo no renertetur ad me vacuuz sed faciet quecuqz volutoice vio per Isaia nel capítulo quinquagellimoquinto: che quando manda el suo verbononritoma vacua ma adopera mirabilmenti in la nima Lo amore de dio e como vna sagitta acutissima pene trante le viscere seriente el core questo vice David nel psalmo sagitte potentis acute regli essendo serito vicena. Quoniam fagitte tue infive sunt mibi le tue sagitte sono piantate in me. Et como da la ferita esce el sangue cosi sono dolce le cogita tione: le parole a acti del ferito damore. La ferita alcuna vol ta significa la percussione de dio facta al pecçatore per conuer tirlo vice Bregozio nel sexto de mozali al capitulo decimo se ptimo vulnerando ad salutem renocat cum ellectos suos af fligit exterius vt interius viuant. Feriendo li renoca ala la in te quando afflige li soi electi de soni adcio che di dentro vina no Da la cordiale ferita vice Augustino in sue meditatone al capitulo trigessimosexto. Tu sagitta electa z gladius acutissi

CONCIGATO AGAINATA

musiqui ourum scută bumani coedis penetrare tua potentia vales Signo: mio tu fei la fagitta ellecta e el cortello acutiffi mo el quale per tua potétia poi penetrare el outo feuto del co re bumano IBenetra el core mio coloardo del tuo amore ad cio che lanima mia te vica io sono ferita ve charita z percote mi in tal modo che di epfa piaga damore ne scurrano le abun dantissime lachime de giomo z de nocte. Mercute domine percute percute domine obsecto percute bac durissima men tem prevalida cuspide vilectionis tue raltius ad intima pene tra potenti virtute USercuote fignore percuote quella mente ourissima cum la volante segure de la tua dilectione penetra ali intimi molto a dentro Et dona al mio capo vna smesura ta acqua va li ochii mei infondi vno vero fonte di lachiime continue abundante per il molto desiderio de vedere la tua beleza adcio che pianga giorno e nocte non recenendo in la presente vita alcuna consolatione per fino tanto che ne la ce leste camera meriti de vedere te dilecto sposo mio bellissimo vio a fignor mio, quelto vice Augustino inamoratistimo ma nota la gentileza che chiisto feriete: estato ferito vamore. La So. Lbi lo ba ferito. El Lon. Lanima sposa sua rquesto egli non se vergogna de dirlo in li cantici al capitulo quarto. vulneralti coz meum fozoz mea sponsa vulneralti coz meum in vno oculozum tuozum in vno crine collitui. Zu bai piaga to el core mio forella mia sposa tu bai ferito el core mio i vno ve toi ochii cioe in la vnita z concordantia de propheti defi deranti me z in vno capello vil tuo collo cioe in la vnita de toi pensamenti pieni de sede significata per il collo: co mo edicto di sopra da Christo banuto tre serite li prophe ti erano chiamati videnti. Questi videnti concordenol mente vesiderando lo aduento ve Ibristo cum piena sedeli banno vata La prima ferita de incarnatione quando per pieta se mosse ad incarnarsi. La secunda ferita e stata oi compassione quando incarnato ritrouo la sozella la buma na generatione illaqueata li bebbe compassione como vimo stractsuo pianto facto sopra bierusalem luce pecimo nono

citi 201

ellem

eccato

311100

पाठः लो

belega

bopm

abitare

magno

tutti

no:de

lighara

po chee

dio per

Tita 700

teturad er 3(au

anda d

minis

na pene

pfalmo

oniam

in me.

cogin

navol

'onuc'

mole

109 9

g faill

villa

ineal

utill

r sopra el desuncto Lazaro Joannis vndecimo. Tertio la só rella lo ba serito de piaga de passione. quando per redimerla elesse la amarissima morte Dice Isaia nel capitulo quinqua gessimo tertio. Ausneratus est propter iniquitates nostras at tritus propter scelera nostra: cuius liuore sanati sumus Esta to vulnerato per le iniquita nostre percosso per le nostre scele rita r per le sue liuide piagbe noi siamo sanati Egli ba receute le crudele serite per nostro amore r noi miseri non receuemo le sue volce cioe li soi ragiper liquali ne inspira al bene operar ne le poniamo in opera per nostra negligentia.

fica

THC.

rali

peri

qual

light IEI

lifau

the t

rigel

1000

quale

featt

Rone

bofa

impe

non [

10 00

ama

Vide

prefe

inspi

man

ftent

rock

mer

ote

ante

fito

Ms

no

Lomo lo amore liquetà el core 7 in quali modi vio parla a la

nima r lanima a dio r cũ che lingua.

Lapitulo quinto decimo. Oncalnit cor meum intra me vice David el quale era stato ferito damore el mio core se riscaldato dentro a me. Questo calore ba questo effecto: che liquefa el core: cost vice Gregorio nel vecimo octavo de morali al capitulo sera gessimo serro. Los ourum arque a viuini amosis igne frigidu eodem omini amoris igne tangitur z in sernore spiritus liqua tur. El core che e frigido de la more divino e toccato dal foco vel victo amore a eliquefacto nel servore vel spirito. David fentite el suo core esser liquefacto: como la cera al soco voire factum est cor meum tanquam cera siquescens. La So.Ad qual fine vio liquefa el core! El Lon. ISer poterne fare co mo li piace: como se sa vela cera molle ad cio che quando se ra líquefacto cresca de virtu in virtu z le exteda longo sino ad amare li inimici 7 liquefacto se purgbi va ogni mondicia vi peccato mediante el vento vinino producente la piogia de le lachrime purgatine de la conscientia del quale se dice nel psal mo. Emittet verbuz sum a liquefaciet ea flauis spiritus eius Thuent aque: Adandera fori el verbo suo Tliquesara li cori so fiera el suo spirito a scorrerano le aque La sposa cofessa se este re liquefacta in li cantici al capitulo quinto. Inima mea lique facta est vi vilectus locutus est. Lanima mia e liquefacta subi to: chel oilecto bebe parlato z fra laltre parole che liquefano

CONCRETE SAME

el core de la sposa me pareno quelle de la amorofissima cro ce maxime quando el vilecto visse ficio queste sono che moli ficano el frigido z ouro core se in quelle pone la sua meditatio ne. La So. Inche modo parla vio alanima a lanima a vio. El Lon. San Bregorio nel libro vigellimooctano de mo rali al capitulo secundo vice. Istimo che idio parla a lanima per inspiratione como oimostra el psalmo Audiam quid lo quatur in medominus deus Audiro cio che parlera in me el signozoio. Secundo li parla per altri varijamodi como e per li Angeli secundo che dimostra el testamento vechio z nono li fauello in la nube. Et ecce vor de nube dicens a cetera Aba thei decimoseptimo Ibarlo Dio a Ibalaam per bocca de la fina sua: secundo che pone el libro de li numeri nel capítulo vigessimo secundo Andana Balaam per maledire al popu lo de Israel ad cio che perdesse la victoria. Et lasina sopra dil quale sedena vide vno Angelo cum la spada nuda contra oi se z tre volte declino da la via Egli la percosse tre fiate col ba stone ala terza fiata li visse lasina per virtu de dio: che cosa te bo facto. Percheme percotti gia la terza fiata regli rispose impero che tu el meriti facendomi stentare. Et lasina visse or non sono io lo animale tuo sopra vil quale sempre bai consue to de canalcare fino al gioino presente Dimme che cosa te se ci mai simile respose Balaam mai Et subito disponente dio vide lo Angelo a ingenochiandosi lo adoro lo Angelo il re prese comandandoli: che non vicesse se non quello che egli li inspiralle Si vimonstranel occreto secunda questione septi ma per el predicto exemplo como li subditi debeno fare resi stentia a li prelati incitanti ad alcuno peccato li subditi impe ro che li vocti va li indocto a li clerici va li laici alcuna fiata meritamenti sono represi per lo Angelo e significato el predi catore el quale tene el cortello del verbo de dio quando medi ante le parole spauentose retra li miseri dal peccato. El propo sito fauellaua vio per li propheti como vice el simbolo locu tus est per prophetas Me fauella ogni giorno per li predicato ri quantuque el core de molti peccatori sia durissimo a la loro, 111

lan

nerla

Indua

Tasat

3Eh

rescele

ecente

cucina

Operar

Irlasla

naleera

ictimo a

he: con

plofera

friqidi

15 liqua

palfoco

Danid

ordire

DE.06

fareco

mdese

fino ad

licual

adele

closal

g cius

0210

recite

lique

fubi

conversione. Et ouriora salisvice Gregorio scindi ad peni tentiam nolunt piu ouri cha le pietre non se voleno liquesare a la penitentia Ancora li viuini beneficii secundo Augustino banno la occulta lingua li quali como bai inteso ne incitano a la dilectione de vio. Se voi sapere como lbomo parli a vio HIL Mimo col core como vice Divid Tibi virit cor meum. Se 1010 cundo cum le labre senza el core de la quale oratione dice gre non gorio. Illam orationem veus non exaudit: cui ille qui orat rarc non intendit vio non exaudisse quella oratione ala quale quel med lo che ora non li tene el core. Tertio cum le labre 7 cum el co relo re secundo che comida Augustino in la regula boc versetur (puril in corde: quod profertur in ore. Quarto se sauella a vio me Der diante li angeli: como bai intero de fancto Rapbael portato fecur revele oratione in cielo. Et cost vico ve li fancti in gloria ma 29 rime de chisto e de la madre sua como dice Bernardo per loba placarelira de dio contra li peccatori Ebrilto dimostra al pa 1100 dre le piaghe sostenute per si peccatori a la vergine vimostra (115 % le mamille cu3 le quale lo ba lactato 7 cosi aduocano per noi offe in celo. La quinta lingua che fanella per li misericordiofiadio refe e la elemofina questo vice lo ecclefiastico al capitulo vigessi IIII monono Lonclude clemofinam in corde pauperis z bec ero poll rabit pro teab omni malo vice che lei te vefendera va ogni COKCOOK ARABA lean male: sera a te.como vno sacculo cioe pieno de meriti ? con CTIP feruera la gratia de dio in Ibomo como la pupilla del ochio 1351 li rendera la insta retributione z fara piu sfozzo contro lo ini mico tuo: che non fara scudo ne lanza. La So. Ider chari oper lina ta diceteme quale e la lingua de la nima. El Lon. E el fer noté de la denotione questo dice san Bernardo sopra li canti 300 ci al sermone quadragessimoquinto: lo amatore de dio li ba gilli sta lanimo ba bona lingua oc fauellare a vio se lanima no ba pue amore ne deuotione non ba la lingua expedita e como muta 1101 marime quella ve li inimici ve vio ma la ligna bagnata val 010 spirito sancto a liquesacta se moue de sacili al dinino eloquio du 30 bora noterai li altri effecti. Lomo lamore fa lbomo essere operativo. De la necessita del 00 bene operare z como ne procede el bono exemplo.

Lapítulo fextodecimo.

Triliter age Adopera virulmente vice Pauid nel pfal mo lanima in la quale e intrato el viuno amore viuen ta robusta nel bene operare vice san Abomaso nel suo scripto sopra Pioniso: che lo amore constringe lbomo ala operatione impero che in li amanti vio e vno vesiderio vi bene operare no parendoli mai bauerlo operato z vice lanima misera me quado me adaptaro quado comeciaro el bene! Adopera velocemete ipero che vice Ambroso nescit tarda molimina spiritus sancti gratia la superna gratia no sa essere negligente per questo lo feruete paulo vicena a Abimoteo nel capitulo secundo ve la secuda epistola labora sicut bonus miles christi

La So. Sel Ibomo no po adoperare quello che vona: vio loba ercufaro. El Ló. Dicono li facri Theologi che felho mo po adoperare el bene chel ce cobligato Ambrosio de offi ciis z nel decreto ala distinctione octuagestimaserta. no satis est bene velle nui sit etiá z bene facere. Mon basta el bene vole re se non li cel bene operare ADa se lbomo non po cercusato impero: che se vice extra ve regulis iuris. Memo potest ad im polibile obligari niuno po esfere obligato a le cose impossibi le z in questo caso voluntas pro facto reputatur. Et como e scripto de penitentia distinctione prima capitulo si cui volun tas remuneratur non opus la volunta e remunerata non la operatione secundo Bregozio no e mai la mane senza elemo sina sel core e pieno de bona volunta z chi sacesse el bene sen 5a bona volunta non meriteria impero che Ambrosio sotto gunge. Meetterum fatis est bene facere nist id ex bono fonte pcedat idest ex bona voluntate proficiscatur El bene operare non basta se nó procede va bon sonte cioe va bona volunta z vi questo ne su victo qualche cosa nel capitulo secudo ma có cludamo como lamor e operativo vice Bregorio i la omelia de la pentecosta amordei nó é ociosus magna eni operat si é si vefinit opari amor no é lo amore ve vio no e ociofo fe camore adopa grade cose se lassa de operar no camose la mose p gito 1111

peni

cfare

Itino

Itano

2010

11.50

ie gre

1 0:31

equel

neico

Tictur

110 me

otetio

dama

to par

a al pa mostra

pernol

ofiadio

rigelli

xcceto

a ogni

2 con

ochio

lo ini

r chari

d fer

icanti

li ba

16 ba

111113

a 0al

quio

eallimilato al foco: el quale sempre e in monimento sempre adopera quanto e in se. Da questo effecto operativo ne nasce vno chiamato eremplificatino cioe che lo amante bene ado perando da al proximo bono odore vincitamento de bene. Ideo vice la sposa in li cantici al capitulo octano. Lampades cius Lampades ignis atq5 flammarum Le sue lampade sono de soco e sottogiunge de siame per queste siamme se intende el splendore oi sancta edificatione a sapi che e piu fructifero al proximo el bene publico cha il prinato per quelto vice Grego rio sopra Ezechiel: che quello il quale in oculto bene viuedo non giona adaltri e come el carbone afocato senza fiáma ma sel virtuoso dimostra al primo lume de doctrina que institia e como vna lampa accesa per che luce ad se zadaltri. IPó po sare el servo de vio che non via exemplo de virtu quantuque sessorio de abscodere el suo servore: che como se vice in ADA theo al capitulo quinto. Mó fi puo tanto nascondere la lucer na accesa sotto el mogio che va qualche spiraculo nó appari el lume E quato e meglio p virtu edificare el primo: che p vi rio scadalizarlo tu lo poi coprebedere vicamo vnaltro effecto Lomo lamore fa vincere ogni aduerlita zo le bone lacbrime

TUT

gla

bon

egil

COTTO

CHIL

ricia

CUIT

och

poid

mon

rurb

perfe

(Ip)

del

ama

non

ami

lip:

Tuo!

Scre

DU

LO

reci

per

na

po

fec

to

W

74

Da contritabit instum quicquid ei acciderit. El pere grinante i questa valle di miseria e insestato da diverse parte. El demonio il tempta. La carne il molesta. El modo il tribula ma como dice Salomone in li proverbij al capitulo duodecimo. Mon atrusera el insto cosa: che li accada perche lo amore produce vno essecto de victoria atra ogni adversita Andi el favellare di cătici al capitulo octavo Aque multe no potverunt extinguere charitatem le molte acque cioe tribula tione no banno possuto extinguere la carita como no in christo ne in li sancti preseriti: ne anchora al presente in li amatori de christo la possono extinguere. Tero e: che appertene ali sa pienti de baucre lo animo costante sopra ogni fortuna adversa como dice seneca z de pensare in li contrarij accidenti: che il mondo da de tali fructi z che no se vole ne sepo resistere ala

CON CENTRALA

volunta de dio. Et che stulta cosa e ad contristarsi de le aduer sita ad lequale poppo che sono accadute el polore no li pope ro remediare z che per vno tale accidéte forfi sene schiua vno altro maiore no dimeno quantuque tutte queste rasone siano bone tamé megliore sono quelle del amore de dio cioe patire ogni cosa per amore de christo. Et questo amore per il quale sono coniunctia dio volendo cio che vole vio li sa esfere paci enti credendo lozo chelbono vio li permetta qualche contra rieta per suo laudabile exercitio per purgatióe di dilectio per cumulo de merin a maiore corona dice Bregorio nel quinto de morali al capitulo tertto Abens dum in amorem dei tota tenditur: pulla mutili per turbatione laceratur. Quando la mente se extende tutta ne lo amore de dio da niuna inutile per turbatione po escre conturbata a la pena sustenura oimostra perfectione vamore. Et tenendo per firma fede ogni aduersi ta procedere per volunta vi quello el quale ama lo amore fa che le permissione del suo dilecto non li dispiaceno. Se non ama le cose terrene perdendole non se vole impero che vone non camorenon e volore. Si bene se volcria lanima vel caro amico de dio se si uedesse prinata del amore de dio questa ta le prinatione la conturberia ma tanto che si vede possedere el fuo amatore nel quale sono tuti li soi thesori z ogni suo bene: se reputa felice a per altri accidenti non se la menta. La So. El Lon. Pal amore ocoio. Boue recene tanta forteza. Lonfidera li involuti nel amore carnale che quello tanto li ob ceca: che doppo seranno menazati da lozo parenti anchora perseuerano i tale amore per il quale se exponeno ad mille pe riculi de giomo voi nocte. Lontempla etiam li amatori de la pecunia como sono sorti ad ogni fatica. Tutti li amatori vel secuto i le cose terrene sono sozi in le celeste sono vebili impe ro che secudo Bregozio nel decimo octano de mozali per la vita téporale voleno desudare per fino ala morte a per la spe ranza perpetua in vna picola fatica nó pono ouraf per li gua dagni terreni tolerano ogni iniuria ma per amore ocoio vna picoleta iniuria no pono patire se li accade litigare in iudicio

npic

lasce

eado

bene.

pades

esono

Itende

fcroal

Siean

nucido

na ma

usticia

Móno

mique

11 101

a lucer

appari

bepri

eficav

brime

Elpere

nuerse

iódoil

pirulo

xtrche

icrita

leeno

ibula

ndri

aron

alifa

duer

che

tutto el giozno sono sozti ad stare auati el iudice ma in ozatio ne auanti a dio se listesseno vna bora seriano lassi estanchi. Quante aspertiade patiscano li marinari per il guadagno quanto li foldati per pecunia o per bonote seria longo narra re. Losi la volceza vel celeste amore tanto rempie la mente in amorata che ogni male extrinseco o non lo sente per pieneza vamore o lo dispreza como cosa che non li po nocerestando col dilecto dice Flaia nel capitulo quinquagellimo stemus si mul: quis est aduersarius noster! Stiamo insieme: chi sera nostro aduersario! Se vio vesende lanima vel amante: chi la potra prosternere! Miuno: che amado lo inumcibile zad lui apogiandosi non po estere vinta. Et firmabitur in illo 7 non flectetur:vice lo ecclesiastico al capitulo quinto decimo. Sera firmata in dio a nó se potra pigare lo amore vinsce ogni cosa reassimilato ala morte laquale vincetutti li mortali. Se vice ne cantici al capitulo octano: Fortis elt ve mors vilectio tua la tua vilectione esorte como la morte. Ada quella ve christo fu piu forte che la morte:perche supero la morte:como era sta victo va oseanel capitulo tertiodecimo. O mois ero mois tua: morsus tuus cro inferne D morte Josero tua morte ? mordero te o inferno oi te parte prendedone a parte lassando ne.questa forteza damore banea recento Isdanlo el quale sem pre troucrai ellere spechio z evemplo de ogni persectione.egli vicena ali iRomani nel capitulo octavo. Quis ergo nos spe rabit a caritate christi. Tribulatione o angustia o same o nudi ta o perículo o persecutione o cortello. Jo sono certo che ne morte ne vita ne angeli ne principati ne virtu ne cose presente ne dauenir ne forteza ne alteza ne, pfundo ne alcuna creatura ne potra spartire da la carita de dio laquale e in christo Jesu signor nostro. Tu vedi aduncha quata e la sorteza vel amore de laquale ancora vice Augustino nel libro cotra li manichei Mil tam ourum atq5 ferreum quod no amoris igne vincatur Mone cosa si oura e tanto serrea che nó sia superata col soco oelamore. Pul our ű: vice vnaltro voctof: nil amar ű nil grave nil ictale coputat verus amor l'amore no existima alcuna cosa

our

11341

gaip gent

knul

971111

(31131

CHIP

light

MILL

relied

for and

nal

Midil

oun

BEERIG

toetu

reneli

palion

apoliti

phon

mao

tholor

lectan

dicei

mist

busi

functi

00 00

runci

cence

posit

Lifa

bene

oura ne amara ne graue ne mortale qui ferro qui piagbe che pe na qual morte potra supare lo amor psecto Lamor e vna cora za ipenetrabile. scaza va se le spade e li vardi assalta li periculi. Beffegia la morte se camore vince ogni cosa. La So. Qua le nutrunento a quo amore a fortificarli tanto! El Lon. La animofita del capitaneo rel suo forte amos dona audatia ad canaleri zil segueno in ogni periculo. El nostro Duca e stato temprato 7 ha superato el répratore el volcuano sare IRe 7 ha fugita la ambitione Joannis serto capitulo parendo in croce ogni chiodo a mille catene se seriano liquesacte se il solo amo renogli lo bauelle offrecto voico pnostra salute. El suo sine surato amore sortifica el nostro vebile video egli vice in li can tici al capitulo octano Isone me vt fignaculu super cortunz vt fignaculu fuper brachium tuu. Isone me como vno figna culo di otinua memona sopra del core mo. Hoabi me pereplo vitua fortezarteni sopra el brazo tuo cobatente el mio signale voetutto o anuna restarai vincitrice.questo signaculo damo re nel core seruadolo li sancti apostoli lictameti sosteniano la passione De loso escripto ne li actial capitulo quinto Ibant apostoli gaudetes a cospectu cocilis quonia vigni babiti sunt pnoie Jesu prumelias pati Lo amor tenea Andrea si strecto in croce che no volse chel populo il deponelle pamore Bar tholomeo oono la pelle 2 Joanlo el capo mirabilmente se oe lectana Abanlo quado era flagellato per amore de Jesu Egli vice i la secuda di corinthi al capto onodecimo placco mibi inifirmitatibo meis in prumelijs i necessitatibus in precutioni bus i angustiis, p christo. Lu enim istrmior tuc potens sum Li fancti martiri bano sparse el sangue pamor vel suo capitanco ve loro canta la ghiefa. Et que peius amore sanguine suu sude runt ideo cu ebristo exultant sine sine Lo amore de Stefano re ceuea tutte le pietre de gli obstăti iudei. Lo iamorato Laurétio posito i le siame vicena Larbones isti refrigeriù mibi prestant Li sancti Adarco a Adarceliano quado erano tormentati dice uano. Punqua tam bene epulati fuimo mai nó celliamo tato bene cibati le sancte virgine pamor bano imitato el suo sposo

lario

1chi.

igno

larra

ntein

inesa

ande

nusfi

n sera

chila

adlul

Fnon

Sm

licofa

e dice

no tua

brillo

crafta

mois

iones

lando

le fem

le.egli

mudi

belle

fente

mrs

acin

11018

ichci

aful

ico

ola

in crudeli tormenti in tanto che Agata andando ala prefione 13110 existimana che andasse a noze Et per quelli che banno spreza noce to el mondo cum ogni concupiscentia canta la chicsa. Re MAIC gnum mondi z omnem omatum seculi contempsi 1100 spre eglip 5ato el mondo rognifuo ornamento r perche causa! prop ROTT ter amozem vomini mei iefu ebzisti: quem vidi quem amaui PUTALA in quem credidi quem vileri. El segno euidente che lanima quelle inamorata de dio babbia quelto effecto de superare ogne ad prof uerlita e quando polita in tribulatione non volendoli non git poid ta lachzime impero chel foco del amore le ha deficate. et quel dcap le che per impatientia legiermente piangeno z per li peccati mola non piangeriano e fegno che poco banno vel amore vinino. goine La So. De non sono concelle va voctori le lachume! mo 31 Lon. Loncedeno marime quelle de contrictione de deuotio fagil ne voe compassione paiangeri li vostri peccati amaramenti genny ad exemplo de la adagdalena z non solum li vostri ma etiaz plang quelli del provimo como piangena David la perditione de Absalon secundo Regum vecimo octavo r como hieremia mapu al capitulo nono pianfe li occifi del populo suo cioe per il pec rimal cato 7 como fancta aldonica piangena la perditione del suo mina figliolo Augustino sia el vostro pianto per oenotone contem damo plando la vinina bonta como vice David plotemus cotam lama domino qui fecit nos t desiderando la superna patria cum bauea epso David IDeu mibi quia incolatus meus prolongatus est Dela Suai a me che la mia peregrinatione tropo dura 7 cum pau mond lo vicente a li Romani nel capítulo septimo. Infelir ego quis me liberabit de corpore mortis buius insclice io chi me liberara vel corpo vi questa morte Miangete in la oratione felia in la lectione de pialmi z bymni in la auditione de quelli co ctain mo baueti intero di sopra nel capitulo tertio occimo. Dina dese te de grande picta serano le vostre la chime se le gittareti per pfali compassione del nostro signore Jesu christo tutto amaricato lona val capo per fino ali piedi per le cui pene etiam piansero li Migt angeli: como testisica Isaia nel capitulo tregissimo tertio. pier Et angeli pacis amarc flebunt li angeli di pace piange rae tan

rano amaramente z il fole la luna cum li elementi dimofrar no el suo pianto de compassióe. Alcuna fiata se lacbrima per lassictione de li amici: como seceno li amici de Job: como egli ponenel capitulo secundo r como concede Ibanio a li Romani nel capitulo ouodecimo. Flere cu fientibus ma tem peratamenti per non volere refistere ala volunta de dio per questo vice lo ecclesiastico nel capitulo vigessimo secundo. abodicum plora super mortuum non vice molto tempo ma poco voe la morte de fancto Stefano dice san Luca in li acti al capitulo octano che fu facto gran pianto cioe vno nó vice molti pianti Jacob patriarcha effendo sepulto su pianto septi giomo va li figlioli vedi nel genani al capitulo quinquagent mo In questo li amatori oci seculo dimostrano la sua grande fragilita como vice Augustino Islangis mortuum sed plan ge impium. Islangis corpus a quo discellitanima. sed non plangis animam aqua viscellit veus. Tu piangi el vefuncto ma piangi per el peccatore inunico de dio: tu piangi el corpo rimatto senza lanima a non piangi quando per il peccato La nima e abandonata va vio. Elduncha vio ne voni tale effecto vamore che non folum lietamenti supportiamo ogni aducrsi ta ma che le vesideremo: como le banno vesiderate quelli che baueano lo effecto sequente.

De la ebileta de la more spirituale que li morti al peccato qui

mondo. Lapitulo vecimoactano.

lone

11631

. Re

Spie

prop

maui

nima

ne ad

ongit

tqud

eccan

uino.

E

nono

menni

i etu;

ine de

remia

ilpec

el suo

Vitem

meto

cum

uselt

n pau

ego

ni me

tione

lico

enic

per

aru

oli

io.

ige

festi feruenti nel dinino amore a alcuni ebrij la sposa co festa nel secundo capitulo de cantici: como el re la ba introdu cta in la cella del vino a e cosa credibile che lei se sia inediata de zelo feruentissimo de charita dice san Ebomaso sopra li psalmi como lo amore e inediatino perche pone lo amante sora disse In la primitina ghiesa de li valentissimi colturi de la vigna de christo era dicto Adusto pleni sunt isti Questi sono pieni dimosto actuam secundo capitulo La sposa ghiesa allo ra era stata introducta dal spirito sancto in la cella del vino a tanto se era repletà: che quantunque sosseno slagellati non

poteuano tacere ma viceuano. Pon enim possamus que au dinimus 2 vidimus non loqui actuuz quarto. Pon possamo fare che non explicamo le cose audite z vedute lo chio no po sua plenitudine occultare vice Job al capitulo quarto. Lon ceptum sermonem tenere quis poterit! Poe tropo largamé ti demostra la sua ebueta nacendo nudo nel tabernaculo suo ma como dice Abaulo in la prima de corrintbi al capitulo de cimo. In figura contingebant illis ligesti soi li accadeuano in figura per questo vice Augustino nel vialogo vi orosio: che per Moe se intenda christo Jesu bauendo gia per longo tem po piantata la judaica vigna quello maluafo populo lo abe nero del vino de la malitia fua ABa christo inebitato damore iaccua nel tabernaculo suo cioe in la gente sua su morto ese pulto li voi figlioli liquali voltando la facia el copzirno figni ficauano li populi gentili antiquo per generatione e nouo per regeneratione li quali no vedendo la paterna nudita cioc no consentendo in la morte de christo lo bonorano facedosi chri stiani. Ada el figliolo mezano chiamato cham zoe el populo indaico vide la nudita del padre crucifigendo christo Jesu z la maniselta ad la ltri fratelli perche i le prosetice scripture era pronunciata quella futura ebrieta 7 morte de christo 7 questo figliolo proterno fu maladecto da Moe che fulle servo da lal tri fratelli impero che li indei vesprezatori ve la midita ve chri sto sono servi de christiani. Al presente lanima sposa de chri Roe introducta in la cella vel vino secundo Bernardo sopra li cantici quado gittata in oratione cum la mente libera pene trando le nube tocando la porta del cielo col sancto desiderio piangendo a sospirando si sente tutta boglire per il caldo del amore: se ritroua tutta zelante de la institia: tutta seruente in li fludij z officij spirituali: Ecce che expandendo lei quella ba bundantia falutare vimostra bauere beuto in quantita vel vi no celeste. Questa sancta ebrieta sa parci lanima stolta vispre zando ogni cosa terrena. Era certe reputato pazo sancto Frã cesco da Biouanni lasciui: doppo che cum vile babito tutto a trenuato di facia bebbe conculcato el mondo ma egli era

ch:1

olli

no.

pere

elfic

rilot

adap

mod

picilit

bili31

duoi

El

tolar

recei

perep

mun

orm

fan ne

ficunt

doqu

capitu

factar

guad

amo

Verte

tions

telle

confi

non

mor

alcu

por

che

ebrio del feraphico vino. Questa deudta stulticia estere vtile dimostra san Isaulo in la prima de corrindi al capitulo ter tio. Siquis vult unter vos este sapiens stultus siat vt sit sapies se alcuno unter vui vora estere sapiente in prima appara stolto per estere sapiente. Este quanto sia ceca sambitione terrena. Estigliolo de dio ba esecti li despresi il sancti apostoli rodeto ri lo banno inutato per bunnilita, ril ceco mondo non se li sa adaptare dice Isaulo in la prima epistola ali corrintbi nel pri mo capitulo Que stulta sunt mondi esegit vo vi consundat sa pientes rimsirma mondi esegit vo vi consundat sontia rigno bilia mondi rentempribilia esegit deus. Moi su vedere vino ebrio de amore pieno de sancta stultitia. La So. Lbi e ?

egu

imo

opo

Con

amé

) Suo

1000

noin

:che

) tem

o abe

more

wife

Ifigni

oper

ocnó

si chri

pulo

lefus

TE CTA

uelto

na lal

dri

dri

opia

pene

erio

rein

i ba

lví

pie irá

10

El Lon. El seraphico Manlo Egli vice di se in la victa epi stola nel capitulo quarto. Pos stulti, ppter christum per amo re de christo noi fiamo stolti noi fiamo infermi noi fiamo vili per epfo tanquam purgamenta buiusmondi facti sumus om nium peripfima vsque adbuc. Poi semo facti purgamento del mondo aspazatura de tutti. Et perche li ebuj como insen fati non se curano valcuna cosa ma spesso iaceno prostrati co sie interuenuto ali ebrij del spirito. Pon se curana del mon do quelto nostro ebrio quando vicena a Abilipensi nel terzo capitulo. Omnia arbitratus sum ve stercom ve christum lucri faciam. Dgni cosa mondana bo reputato como sterco per guadagnare christo. Quello altro ebrio Augustino parlando cum christo siue vio vicena in li soliloquij. Dbsecro summa veritas te parte vi non permittas me in aliqua alia confola tione vana consolari quaminte. Le prego summa verita per testesso che non per metti che io sia consolato in alcuna altra consolatione che inte viceua anchora. Ogni richeza laquale non sia el mio signore me pare summa pouerta andasse el mondo como se volelle chetali non se volcuano de vanno alcuno pur che fulleno col vilecto Jeiu la magdalena era tro po richa pur chestesse ali piedi de Jesu dicea el pharisco quel che vole la desprezi quato li piace pur che stia col suo amore q sto li basta, tăto lei attêdea ala iterna oulceza che no sentiua le

neute parole del murmurante confiacade spesso che constrin gendosi lanima tuta vi ventro vone ritrona ogni suo thesoro rende le extreme parte cum poco vigore. Ad tali como mor ti al mondo viceua Asaulo in la epistola veli colossensi nel tertio capituli Adortui enim estis a vita vestra abscondita est in chisto voise vicena ali Balathi nel capitulo secundo vino ego iam non ego: viuit vero in me chistus io viuo no per me stello ma perche chisto viue in me mibi mondus crucificus est rego mundo vice ali Balathi nel capitulo serto. El mon do e crucifico afflicto a tribulato a me che io non gusto soi fal si beni: como nó delectaria laltrui carne uno bomo crucifico z io sum crucifico a lui no se vilecta vime piu presto recene tri bulatione da me el quale condamno le sue falsitade. Ad essere cosi ebrij cosi insensibili z cosi morti al mondo egli cosortana li romani in la epistola nel capitulo serto Existimate nos moz tuos quidem este peccato viuentes autem chisto La So. Lomose more al peccato val mondo. El Lon. Ider la si gura de vno defuncto bauerai notitia de due interrogatione El morto non adopera se tu nó pechi tu scrai morta al pecca to voi tu morire ala murmuratione odi lo ecclesiastico al capi tulo decimonono Audisti verbum aduersus proximű tuum! moriatur apud te bai forfi audito qualche parola oc murmu ratione contra el provimo tuo se lo domentichi se non lo reci ti se non murmuri oc quella auditione cu altri ella more apres so victe lassala montre non lo recordare mora in te la superbia non viua in te la inuidia sia occiso r ertineto in te ogni vicio r serai morta al peccato. Al mondo seresti morta se cosi te có tentasti de soze veste: come di belle se non te curasti ne te dele ctasse alcuno piacere terreno: como bai compreso bauere fac to li sancti se sossi veramenti a superiori obediente Aconcia el morto como te piace in nulla repugna con fano li veri obedi enti se non te cooturbasse alcuna parola iniuriosa seresti moz ta al mondo ma se te moni se la poca pacientia te sa sentire o respondere and see responsione se ami le preciose vestimente se soili mobediente vi proprio capo ancora non seresti morta

0[11

WH

bel !

Dau

carb

nach?

Lifant.

mele

Qual

neege

dus ci

mino

Home

troge

WITH !

beati :

nequi

TOLLET

megal

US ROS

uidin

astuc

nocla

mede

alpa Alpa

Lom

Sid

Sin

Lion

Del

Jun

Dg

DY

al mondo D quanto pochi al presente o come rari se ritrous no in tale perfectione abultifut vocati pauci vero electi Aba thei vigellimosecundo capitulo. Omnes veclinauerunt vice David ogniuno e occlinato sono facti de suteli non est qui sa ciat bonum non est vigs ad vnum. ADa concludiamo la sanc ta ebriera El vino accresce laudatia a letifica con banno facti li fancti inebriati de fancto spirito amodo de pazi banno asal tate le tribulatione Quanti martiri banno cercata la moste ! Elmon Quanti confessori a virgine banno electe le aspre mortificatio ne egentes angustiati afflicti: quibus vignus non erat mon ucifiro dus como vice Maulo a li Ebrei infolitudinibus errantes z in montibus z in spekincis z in cauernis terre bi omnes testi cenemi monio fidei probati inventi sunt in christo Iesu domino no deller stro questi erano li ebuj de spirito non per sua potetia ma per fortable virtu vinina adoperante in Ibozo z tali va chzisto sono victi os mo beati:como se vice in Apattheo al quinto capitulo Beati eri la 50. tis quin maledirerint vobis bomines 7 persecuti vos fuerint Ser lafi voicerint omne malum aduersum vos mentientes propter tatione me gaudete z evultate quonia merces nostra copiosa est in ce il pecca lis Manerano de poi la sempiterna edzieta de la quale dice da ) al capi uid inebriabuntur ab vbertate domus tue ? torrente volupta munn! tis tue potabis eos fignoze quelli che te amano ferano inebria nurnu ti de la ebricta superna da la abundátia de la tua casa e dil fiu lorca me de tua inbitatione serano abeuerati de la ebiteta superna reapic vice Pante nel vigellimoseptimo vel paradiso in tal modo. ipebia Al padreal figliolo al spirito sancto Lomincio gloria tutto el paradiso Si che me inebriana el volce canto Si ridea vel stulto mondo Lio che vedena me sembiana vn riso De luniuerfo: perche mia ebrieza. Intrana per lo audito z per louiso Ogiova o incfabile allegreza: O vita integra damore z de pace: O fenza bramma fecura ricbeza.

nstrin

eson

o mo:

nsi nd

lita ch

Ovida

perme

lafins

ofoiful

i mad

hteco

ie acli

ere fac

nciael

obcdi

imo!

rireo

TETTE 10:13

Lomo da lamore procede uno effecto de familiarita z de ar dimeto verso la persona amata ne audisti nel capitulo tertio ma vediamo quali sumi procedeno da la sancta edrieta.

oell

ror

all

annu

molt Lace

polo

neba

venci

rance

quale

Zami

conter Aigra

readu

(0 val

finsa |

none

clere

moue

foscar

la vita

nedie

noan

maje

temp

dette

danic

temp

1000

Pleat

De li quatro degni acti damore cide lectione: meditatide dra tione 7 contemplatione de la vita activa: 7 de la vita contem plativa. Lapitulo decimonono.

Scendit fumus incensorum in conspectu domini in la ebrieta vel spirito ascendeno li fumi ve la oratione e co templatone a vio per quelto viceua Joanne nel apocalipse al capitulo octano chel fumo de le speciarie era asceso nel cospe cto del signore. Questa aromatica confectione productiva de fumo ascendete e composta de quatro generatione de specia rie cioe de lectione de meditatione de oratione à de contépla tione roe questi quarro gradi sancto Augustino ne sece vua scala vel paradiso in tal modo che la lectione e el sondameto in terra posito. La contemplatione sie lo superno grado pene trante el celo a disfinedo li gradi dice in questo modo. Lectio est sedula inspectio scripturarum cum animi intentione. La le ctione e vno solicito vedere in le scripture cum intentione de lanimo. Adeditatio est studiosa métis actio occulte veritatis noticiam ouctu properationis inuestigans. La meditatione e vna studiosa actione vi mente inuestigante la notitia de la oc culta verita per adiutorio de la propria rasone. Pratio est de nota cordis intentio in deum pro malis amouendis a bonis adipiscendis. La oratione e vna denota di core verso dio sac ta per rimouere li mali z per acquistar li beni. Lontemplatio est mentis in deum quedam suspense elevatio eterne dulcedi nis gaudia degustans la contemplatione e una certa eleuatio ne de la mente suspensa in dio degustante li gaudij de la eter na vulceza. El primo grado cioe la lectione e quella la quale va recercando el cibo e lo pone in bocca. La meditatione ma Micando la lectione quasi preme luna ritroua el thesoro in la

littera ma lei solanol po cauare. La oratione per adiutare el desiderio de la meditatione adimanda la gratia de gustare el vino exprello de luna per la meditatione z de godere el thefo rozdice cum Danid vultum tuum domine requiram dice cum la samaritana. Da mibi bancacquam ve non sitiam Jo annis quarto fignore vame quelta acqua la quale tu bai vi mostrata ala mia meditatione adció che extingua la mia sete La oratione denota scia fare tale incantatione che sa venire el sposo. La contemplatione el vede venire ananti che la oratio ne bauesse finito de adimandare a descendere subito elquale venendo tutto vieno de dolcesa celeste recrea lanima deside rante la contemplatione e quella che gustare epsa oulceza la quale ralegra a nutrica. La lectione e il grado de li incipienti. La meditatione de li profecienti. La oratione de li deudti. La contemplatione de li beati. Secundo Augustino luno di que sti gradi poco vale senza laltro. Lo audire se pone per il lege re aduncha la lectione sensa meditatione e sensa intellecto po co vale la meditatione sensa il legere potria essere erronea z senza la oratione seria in fructuosa la oratione senza medita tione seria tepida la contemplatione senza oratione non po essere se non rara o vero miraculosa. La vilectione z charita moue lanima ala contemplatione r como vice san Iboma fo secunda secunde in la questione de la contemplatione. In la vita contemplatiua non folamente li e vilectione per rafo ne di epfa contemplatione ma etiam per rafone de epfo divi no amore la vilectione e generata val amore impero che lani ma se vilecta quando consegue quella cosa che ama. La con templatione e como principio de la superna gloria chiamata pertera de dio abundantissima de ogni dilectione como dice panid Delectationes in dextera tua vique in finem. Et el con templatino Augustino nel primo de trinitate dice. Lotempla tio dei promittitur nobis actionum omniuz finis atoz eterna pfectio gaudiorii la Lontemplatione de dio a noi e pmissa co mo fine de le nostre opere r eterna perfectioe de gaudisma al

e ar

ema

Kon

Altem

ninla

neeco

wical

cospe

Kent

(peca

mepla

हि भाग

améto

o pene

Lectio

e.ilale

one de

ritatis

ionce

e la oc

eftoe

bonis

io fac

plano

Iccdi

13110

cter

uale

ma

presente la babiamo i perfecta esfendo circundati dal peso de la carne. Anchora Aristotile nel vecimo ve la etica pone la vi tima felicita delbomo in la contemplatione de loptimo intel ligibile. Questa cotemplatione abundare ve volceza el vimo stra etiaz Gregorio sopra Ezechiel vicendo. Lontemplatina vita amabilis valde oulcedo est: que super semetipsam aní mam rapit celestia aperit spiritualia mentis oculis patefacit. La vita contemplatina e vna volceza molto amabile laquale rapisse lanima sopra se stessa apre le cose celeste manifesta ali ochi de la mente le cose spirituale : Augustino nel decimo de le cofessione vice a vio. Intromitus mealiquando in affectuz multum inustratum introcsus ad nescio quaz oulcedinë: que fi perficiatur in me nescio quid erit quod vita ista non crit Si gnoze. Tu me induci alcuna fiata in vno amoze moito inufita to di dentro ad una che non scio dulceza laquale se suffe com pita in me io non scio quello che seria: quelto scio che no seria cosa vi questa vita carnale. Elcro e che la vita activa salvante el provimo e pin vtile a pin fructifera: como odufi nel capitu lo vndecimo al proposito de le mamille de la sposa z questa verita se prona nel decretale da IBapa Innocentio de regula ribus capitulo licet done se prepone la doctrina al silentio la solicitudine ala cotemplatione e la fatica ecclesiastica ala quie te dicendo che christo enato de la bella Rachel cide de la vi ta côtemplatina ma de Lia generatina de figlioli cide de la vi ta activa giovante al prorimo 7 che Abaria Abagdalena con templatina non filege bauere receuto Lbristo in casa fi bene Adartha actina folicita. Questo medesimo se tracta extra de renuciationibus capitulo Min cum pridem. Aolendo il 78a pa che se attenda ad ambe oue le vite per exemplo de Asoyse bora ascendente a dio su il monte a bora descendente a guber nare el populo. Et secundo Gregorio nel serto de morali al capitulo vigessimoquarto non seria perfecto predicatore se in tuto lassasse qual se sia de le due vire per attendere solo aduna vi quelle. Isaulo vemostra como la charita per vita actiua voluntieri attende ad la vtilita del proximo quando dice in la

beru

rand

ocla

del

pero

reclp

ocla

DICEP

fara v

perat

010 01

tomp

tron

acoul

da cox

punqu

ticulo

quella

mola

tiplat

inic 2

folan

amo

Rla

alli

1000

Que

uo.

1110

mo

do

prima de li Lorinthi al capitulo tertiodecimo Caritas non querit que sua sunt. La charita non cerca la propria vtilita ma laltrui. IBer la vignita de la vita contemplatina lbomo li ad berise voluntieri: 7 forsi adcio che non se li desse tutto non cu randoli del provimo li doctori banno dimostrato la viilita ve la vita actiua. Ada perche vice Gregorio sopra Ezechiel che la vita contemplativa e di maior merito che la activa int pero che amare dio e de majore merito fecundo se: che ama re el proximo non dimeno dice san Ibomaso in la questione de la vita activa comperata ala contemplativa: che alcuno pice potra piu meritare in le opere de la vita actiua: che non fara vno altro in le opere de la vita contemplativa quando per abundantia de divino amore e contento per la gloria de dio de esfere seperato a tempo da la dolceza de la divina con templatione como desiderana IDanlo secundo chel scriuca li romani al capitulo nono optabam ego ipie anathema elle a chisto pro fratribus meis Jo desiderato de estere seperato va chistò per li mei fratelli ma per quelta carita li era piu pro pinquo z in la questione de la differentia de le religione alo ar ticulo serto vice che lopera ve la vita actina e viplice vina e quella: la quale procede va plenitudine vi contemplatione co mo la poctrina a pdicatõe a gita opera e pferta ala simplice co téplatione ipero che e piu illuminare altri: che lucere solamete inscremeglio pdicado coicare le sue preplatione ad altriche folaméte cotemplare. Et como intendisti nel capitulo sextode cimo piu luce la fiamma: che il carbone acceso Laltra opera pe la vita activa e tutta in la occupatione de le cose exteriore: come fare elemosine e simile a queste sono minore che le ope re contemplatine excepto forfi in caso de necessita. La So. Quali sono li segni demostranti: che lbomo sia contemplati uo. El Lon. El ce ne de li interiori ? de li exteriori de li qua linon bisogna farne speciale capitulo impero che appareno in ognilato ve questo nostro sermone. La So. Lompreben do che viceti el vero Aba vicetime al meno quale fiano le ex cellentic de la vita contemplatina. El Lon. La vita actina fiü

ioa

lam

und

omio

anus

mani

clacit.

iquale

daali

mode

tectus

ë: que

TIL Si

Inulita

le com

o feru

duance

caping

quests

regula

nnola

a quie

elavi

elavi

a con

ibene

rade

1703

wrie

mber

ali al

icin

11113

tius

n la

secundo Gregorio sopra Ezechiel e chiamata sernitu ma la contemplativa è chiamata liberta La activa e molto periculo sa per il conversire cum le gente piu tribulata piu amara piu inquieta z piu faltidiosa z laboriosa. Alsa la vita contemplati ua e piu eccellete per vodere rasóne. Isimo e piu propinqua adio el quale se apogia. Secundo piu chiaramente el vede. Ellendo lia actina de sozi ochi z Rachel conteplatina de bel li ochi genefis trigesimonono. Tertio e piu familiar a vio ad eremplo de aboyle. Quarto epin amorola z pin denota qua to più conversa enm vio. Quinto e più secura stando cus vio amodo de li existenti in terra in comparatione de naniganti. Sexto e piu quieta piu pacifica senza tumulto no bisogna de tante cose como la activa ad exemplo de maria sedete ali pie di de Jesu luce decimo. Septimo e piu dolce 7 piu ioconda acostandos al oulcissimo Jesu abaria volcemere se nutriua quando Afrartha se afaticana. Detano e pin ourabile perma nendo in la patria in feculum feculi, Mono piu preciofa: co mo acto pertinente ali piu pochi z la actiua lie ogne gente. Decimo e piu simile a li beni del paradiso a quella clarita a quella monditia z ad quella letitia: che non e lactiva. Andeci mo e piu bella como oimostra la figura de Racbel tanto spe ciosa ma ricordati como e victo che lia fructifera parturina figlioli z la bella iRachel permanena sterila. Duodecimo e megliore a piu chara: como piu piace la fanita cha le medici ne essendo la vita contemplativa el fine z la activa ordinata al fine. Aduncha ritomando ali quatro gradi de ascendere in alto al nostro principio bai intero la coteplatione esfere el sup no grado ad quelto ascende lo amore impero che sottoposi to le cose terrene lanima nobile se ne vola alto z in quella alte 5a como in sua propria patria gode cum letitia insieme cum li fratelli angelici spiriti Losi volare vesideraua David quan do vicena quis vabit mibi pennas sicut columbe z volabo z requiescă. chi me dara le penne de la cotemplatione: come ba la coluba meditatina e volero e me riposero in vio Salomo ne in li cantici al capitulo tertio descriuendo la contéplatione

de l

(th)

wil

1000

rede

gnoli

ceptur

(O:UII

funt V

nelac

bom

maad

noceti

nam

cellari

gono

ltrain

Man

113.5

lifiac

piscen

biott

nuac

conte

lipai

lade

nand

ranti

rap

000

500

fina

de la sposa dimostra: como lei ascede dicedo. Que est ista que ascendit per desertúsicut virgula fumi exazomatibus mírrbe thuris! Quale e gita che ascende per il deserto cioe cóculca to il mondo cu ogni sua superbia rauaritia rogni sua carna litade ascede como vna virgula pura sensa vechiesa o pecca to como vna virgula de fumo de speciarie tutta piena de odo re de ogni fuanita: Alder afto aftedere de la virgula pure se co gnosce che la corporale castita réde lanima apta al acto de có téplare dimostrado et gsta verita el magno paulo i la pria de cozinthi al caplo septimo mulier inupta a virgo cogitat à ofii funt vt sit sancta corpore a spiritu a la vita de ipudici e inimica de la côtéplatione dice Apoyse la bestia nó tochi el môte cioe Ibomo libidinoso che la inocentia a purita metale sia necessa ria ad gito acto sublime el vimostra vio pil pubeta vicedo in nocetes a recti adbeferut mibili inoceti a iulti fe fono apogia ti a mez stanomeco ad osta castita z inocetia le quale sono ne cellarie ala côtéplatône te fottogiúgio la voctrina de fan Gre gorio nel ferto de morali al caplo vigessimoserro: el gle dimo stra in snia: che lania la quale se vole vare ala vita ptéplatina. Morimo sia el ferueto amore p scampare dal torpore a sónole tia. Secudo li sia el timore p nó incorrer poi in supbia. Zertio li ha el dispresso de ogni gloria téporale a de ogni carnale cócu piscentia como e victo quarto che sia probata in ogni virtu in prompta obedictia z molto exercitata nel merito de la vita ac tina cioe nel carifatino obseguio verso ex primo che se sapia contenere de nó nocerli ma se recena iniuria la toleri cu bumi le vaciétia. Al pposito de la virgula quato ala vniuersale spo sa vexpo cioe la sancta madre chiesa vico che lei ascêde cami nando ala patria fugna como vna virgula fubtile per la mace rante abstinentia como vna virgula de fumo de mirrha ama raplitomenti de martiri zde incenso plo odore de sanctita de ofessori a de virgine a de ogni polucé aromatico p le virtu vogni fidele christiano. vescrine et Salomõe i la sposa prepla tina ascedere nel capto octavo vicedo. q est ista q ascedit ve ve serto oclicijs astiućs innira sup oilectų suų, beneabunde oc oc fiiii

ila

nlo

pin

Plani

lyua

ede.

chel

load

qua

5010

ann.

13 00

le pie

onda

irius

crina

1:00

uc.

ritaa

ndea

o ipe

urilla

moe

edici

inata

rcin

dip

ipoli

glie

cum

11911

107

eba

1110

me

litic alla anima: laquale se apogia al suo vilecto sonte ve ogni dulceza. Felix qui potuit boni sontem uisere lucidu vice Boe tio al sine vel terzo libro. Felice e colui el quale ba possuto visi tare el sonte resplendente ve ogni bene. Exponendo san Bre gozio queste parole ve la sposa ghiesa vice al sexto vecimo ve mozali nel capítulo vigesimo nono: che lei e ascesa vel veser to cive venuta val populo indaico el quale per sua obstinatio ne e rimasto veserto z abandonato. Et abunda ve velitie per che contempla le spirituale intelligentie in quello che la sposa e apogiata al suo vilecto se venostra vno esfecto vamor chia mato vnitiuo ipero che lamoze vnisse lo amante cum lo ama to z questo e fauellare ve Dionisio nel libro ve nomi viuni: consumato va san Thomaso va altri Theologi voi questo effecto vicamone qualche cosa.

oct p

ocus

pluri

molt

aldn

and

(JOI)

noar

com

come

tade

ligati

tanto

nefee

di.E

ctem

confe

vene

Broi

leger

cold

amo

MO

ochi

pore

19.0

nau

(9)

bal

Lomo lamore vnisse lo amante cum lo amato z de septe gra di de contemplatione.

Lapitulo vigessimo.

Flectus meus mibi r ego illi vice la sposa in li cantici nec capitulo secundo e tertio. El mio vilecto a me vio alni. El mio vilceto a me intende cive e ne congruente a me per puritade z io sono cogruente à lui z vnita per amore vice Augustino nel octavo de la trinita amor est quasi vita queda ono aliqua copulans vel copulare appetens lo amore equafi vna binda laquale conjunge ooi insieme cosi lo amore cojun ge oui amanti o occideria de coniungerli. Quiui li facri Theo logi exprimeno ouplice vnione cioe reale a mentale la reale e quella che lo amante cerca de la cofa amata questo e lo effe cto del amore la fecunda vnione e mentale che fensa la vnio ne del affecto non seria amore z cum questa vnione vna perso na laquale te ami veramente poi oire: chee vnaltra te z como recita la politica. Aristophane viceua che li voi amanti voria no essere vna cosa sel fusie possibile ma perche questo no epos fibile senza destructione de ambi dui cercano la vnione suane a conservativa cio che in li acti de lamicitia siano coniuncti lu no cum lattro per quelto vice Augustino nel quarto de sue có

fessione Bene quidam virit ve amico vimidium anime sue. Bene parlo vno vel suo amico chiamadolo medieta ve laia sua Aduncha lanima vnita a vio per amore e vea o grade vi gnita vi qita fancta vilective laquale exalta li bomini ad effere oci per la vnione cu laquale se conjungeno a vio. Boetio nel tertio de consolatione dice dimostra questa dignita dicendo veus vnus natura est participatiõe vero no probibet esse qua plurimos dio el quale per natura e vno non probibific effere molti vei per sua participatione cioc per counctione vamore vi quelta comunetione ne auduti qualche cosa nel capitulo se cundo. Effendo adunqo tanto vnita pamore lanima al sposo facta de vno animo 7 de vna volunta nó po cosentire adalcu no amore ociofo ne ritroua altra cosa: che secundo se: li possi comparare per mesura equale a che tanto cotenti el suo core: como Icíu audi el ocuoto Bernardo Icíu fumma benigni tade del mio core mira iocunditade non copresa bonta me ba ligato la tua charita. Del premisso effecto de contemplatione tanto ascendente e così vnitino audi anchora la sua vistinctio ne secundo Bonauentura la cotemplatione ba alquanti gra di. El primo e lo ignito amore vardente vesiderio ve vio ad eremplo de aboyse el quale vide el rubo ardente: che non se consumana. El secundo grado e quando alanima afocata li vene la vnctiõe a refrigerio del spirito sancto figurata quado Aron fratello de Aboyse su vneto ad estere sacerdote como si lege nel crodo al capitulo vigessimo octano. El terzo grado edicto Extasis cide elevatione de mente al fonte del divino amore abandonato Ibomo exteriore como ounostro vio a aboyse quado li vice. Solue calciamentum pedum mozum desligati li toi calciamenti quasi dicea intermettedo li acti cor porei eleua il spirito di questo ertasine diro dapoi qualche co sa. El quarto grado e dicto speculatione laquale secudo Bo nauentura e vna investigatione intellectuale ramozosa vele cose dinine ad questa se preparana Assoyse quando dicena. vadam z videbo visionem bane maximas perche causa el ru bo bruri 7 non se consumi Evodi tertio. Queste due cose cioe

gni

300

Mil

Gre

1000

ocia

nano

leper

spos

rchia

ema (

tum:

nuclto

regra

antid

16710

tame

coice

medi

quali

coun

Theo

calce

bette

villa

perfo

omo

10:13

epol

13116

nile ccó

lo intellecto e lo affecto sono quelle che cotemplano el primo speculando e lo affecto desiderado lo intellecto per il spechio secundo se remaneria de sou ma la affectione: como ignara del spechio intrando se unisse al spirito z introduce lo intellec to dice Isaulo a cozinthi in la prima epistola al capitulo serto Qui adheret domino vnus spiritus est a san Thomaso secun da secunde in la questione centesima octuagessima al articulo septimo dice che la vita contemplatina quantunque secundo epsa essentia de la actione per tenga al intellecto non dimeno ba el principio nel affecto inquanto lanima per carita e mossa ala cotemplatiõe de dio. Et perche el fine corresponde al prin cipio per questo el termino rel fine de la vita contemplativa se ba nel affecto quando lanima se vilecta in la visione vela co sa amata repsa vilectione de la cosa veduta piu excita lamore como se vira vapos piu copiosamete. El quinto grado e el gu sto de la dinina dulceza destilara dal spirito sancto contempla tione è questa oulceza incita la anima ala côtemplatione vna gozane sentite Asietro in la transfiguratione de christo dice Augustino ne soliloquij quando vire vomine bonum est nos bic esse che cosa haucria facto. Si magnam illam oulcedinis multitudinem viuinitatis tue gustasset quam abscondisti time tibus te! L'he cosa baueria dicto ad gustarne tanta. El serto grado e vna quiete vno riposto vna tranquilita concreata in noi per la infusa oulceza proneniente val frequente orare con cessa ali molto spirituali vnde internene che la rasone ve tali e facta splendida Li vesiderij volci la natura irascibile se sa lieta tali se vano appropinquando ala tranquilita de beati a questo e internenuto mavime a fancti liquali in lozo vita fe sono vati ala vita solitaria z questa quiete e necessaria ad quelli liquali se voleno dare ala contemplatione. El septimo grado e dicto pace. Mon sentire alcuna contrarieta de laquale pace dice da uid in pace in idipsum vormiam z requiescam z in vno altro loco posuit fines tuos pacem vio ba posto che litor fini siano pace. Quelto grado non si po bauere perfectamenti in questa misera vita conciosia che ogni cosa non succede albomo co

110

1000

nod

ICTIO

paces

dola

ripoil

nalee

Wally

larafo

वाराध

elbene

carne

pund

anod I

mast

HI VIE

dinara

puna

moa

Lonn

dalber

perro

mluck

ladgl

liata

treco

It bot

Map

cepn

ceilin

pace

(O)h

fanc

mo vocia. Se ascolti la diffinitione dela paccintenderai quan te cose se li richiedeno. sancto Augustino nel libro decimo no no de la cita de dio diffinisse noue mainere de pace al capitulo tertiodecimo. In substătia vice. Isimo chel corpo ba la sua pace quado ba temperate rordinate tutte le sue parte. Secun do la pace de la nima fentitina non rationale e vno ordinato riposto de soi appetiti che non sia impedita da quelle cose ale quale naturaliter e inclinata. Tertio la pace ve lanima ratio nale e vno ordinato consentimento de erequire quello che se cognosce essere : bene che lo appetito sensitivo se concoedi cu la rasone vil bene operare: che lanima rationale tenga subie cti a sottopositi tutti li vicij per potere expeditamete perficere el bene. Et chi po hanere questa pace per tanta rebelione ve la carne quando san Isaulo desistesso dicea a li Romani al ca pitulo septimo. Monenim quod volo bonum boc ago sed. quod noto malum illud facio sentio aliaz legem in membris meis repugnantem legi mentis mee. La quarta pace pertiene ala vita revel corpo rve lanima infieme questa pace è vna or dinata vita e salute del viuente che li sia la dispositione de la prima equalita ad conservare la vita. La quinta pace e oc lbo mo cum vio re che lhomo obedisca a vinini comandamenti Lontra vi quelta e la pace del mondo quando retira lbomo val bene perfensualità o per consanguinità a christo e venuto per rompere questa pace mondana sensuale: como egli vice in lueba al capitulo vigessimotertio non veni pacem mittere sed gladium. La serta pace e de li bomini fra lozo re vna ordi nata concordia questa pace tu lamantenirai in casa sacendo Isaima che faci ogni persona participare cost de tre cose. li bonozi equalmente como de le fatiche intendi secundo ta aptitudine: 2 possibilita. Secundo che tu non babbi er ceptione de persone e sugirai la inuidia pronedendo ale ne cellita non de vno ma de tutti. Tertio molto conserva la pace la mansuerudine z il vomenticarsi vele iniurie lassare correre pensare che una parole non eperostata una piagba sanguinea z indolciendo lanimo perseucrare in la amozosa

echio

mara

sellec

1 fecto

lecun

ticulo

cundo

meno

molfa

alpun

platina

oclaco

amor

eelgu

templa

ne vna

to dice

eftnos

edinis

lti timé

Hono

catain

recon

etalie

aliera

oudio

odan

ionali

oido

cedi

altro

inno

nesta 10 co

conucrfatione. La septima pace e ve tutta la casa re vna ordi nata concoedia de li cobabitanti de comandare z obedire: chel superioze comandi cum discretione z che tuti li subditi li obediscano. La octana pace e ve tutta la cita resimile in ordi ne ala septima circa el comandare 2 obedire. La nona 2 viti ma pace e del paradiso re una compagnia ordinatissima r concordiffima de godere dio z insieme vedere idio. Si po di re che in generale la decima pace sia de ogni cosa cieata z que sta e una tranquilita de ordine. In cosideratione aduncha de queste cose tu intendi como in questa valle de lachime lho mo non po bauere perfecta pace excepto quando el fosse rap to ala gloria como fu Abaulo rapto al tertio celo. Et e va cre dere che maria bauelle gran pace: la quale porto la pace nel vtero suo. Loncludiamo adunque vicendo che se lo amore vniso lo amante cum lo amato: che albora baueremo perfec ta pace quando in gloria veramente seremo vniti al sposo ce leste. La So. Alcuna fiata lanima si sente tutta consolata per la vinina presentia ala quale e acompagnata z vnita co mo baueti predicto: ma poppo si pare prinata bogni spiritua le volceza a rimane tutta sconsolata unde procede questo. El Lon. Mota le différentie. Lomo la vilecta se pare abandonata perche se parte el sposo: como el chiama r cerca r in qual loco per che tace el nome r ve la rara conversatione ve religiosi cu le done. Lapitulo.rrj. Duge factus est a me cosolator lanima la quale ba per dura la cofolatione vice cu Il vicremia nel pumo capitu lo de sue la mentatione el mio cosolatore vio e facto lontano da me Sapi che da alcuni e perduta la dolceza de la gratia da

alcuni la volceza velacto va alcuni la volceza del gusto. Que

li pdeno la volceza de la dinina gratia: li quali como dice Au

gustino spregiano el bene incomutabile vio elegeno la viciosa

z trăsicona vanita ipersona de tali dice danid. Anima mea si

cur terra fine aqua tibi lanima mia e arida z como terra fenza

fructo a pgana vio che li restimisse la leticia salutare vicendo

redde mibi leaciá falutaris tai a spirita principali cofirma me

DUC

mett

more

mital

mile

· la quik

hoper

ucrare

moliti

terno i

nined

reperb

auftac

finnita

longal

torna é

Supern

ocalce

tareca

non po

Imper

nones

perlai

mode

(erta

C. R

teneo

lance

ment

Cala

am

FOR

fonc

presi

Quelli perdeno la polcesa pel acto: liquali per charita inter metteno la contemplatione per attendere ala viilità vel provi mo tali alcuna fiata fastiditi dal carico de dinersi negoti se có tristano: como facea fancto Gregorio scriuendo a Leandro episcopo: che per lo regimento de la ghiesa bauesse perduta la quiete de la vita solitaria. Terrio se perde la dolcesa del gu sto per la bumana infirmita laquale non po dicontinuo perse uerare in la fuanita de la contemplatione quella verita la di mostra Gregozio nel quinto de mozali al capitulo vigessimo tertio occendo. Meque enim in fuanitate contemplationis in time ou mens figitur quia ad semetipsam imélitate luminis reverberata revocatur: Lum que internam oulcedinem oe gustar amore estuat : ire super semeripsam nutitur. Sed ad in firmitatis sue tenebras fracta te labitur. La mente no se ferma longamente in la fuanita de la contemplatione : perche lei ri toma a settessa essendo percossa vala magnitudine vel lume superno e gustado la interna volceza arde ve amore se sforza de ascendere sopra di se ma rotta da le tenebre de sua insurmi ta recade a pure prosperado cum grande virtu cognosce che non po bene vedere quello che ardentemente ama ne amaria impero ardentemente se alquanto nó vedesse per contempla tione aduncha vice Gregorio vediamo la superna luce: ina per la infirmita nostra a noi se absconde a Augustino nel veci mo dele confessione dice: che essendo stato introducto in vua certa z inusitata volceza no poteua perseuerare in quella e vi ce. Recido in bocerunosis ponderibus z resorbeor solitis z teneor 2 multuz fleo. Jo ritorno in questo a recadere per li mi seri carichi a sono absorto di nono atenuto dali soliti impedi menti 7 molto piango. Quando a lanima alcuna fiata man ca la volceza ve le lachrime se pare abadonata z inserma zoi ce cum la sposa in li cantici al capitulo secudo amore langueo Jo languisco vamor. Et perche languisci anima: impero che sono afflicta de uno impaciente desiderio per il quale voria la presentia del mio dilecto del quale me pare prinato quado no sento la sua oulcedine babiatime copassione ricordative che

Dio

dire:

dinli

oidi

s Api

mag

podi

17 que

chade

ne lbo

Nerab

dage

ace nel

amor

perfec

voloce

1folara

nea co

diritus

ato.

sposo:

omer

lo.m.

baper

capitu

ntano

na da

Que

UES

ciols

ica fi

0153

ndo

La Abagdalena nó baucua riposo dopo la resurrectióc: qui nó ritrouaua el suo maestro oulcissimo. La So.pcbe seabscode el vilecto. El Ló. Adcio che forfi laia no se isuphisca zad cio che tâto bene no divêtasse vile se fosse bauto in tâta copia ma augustino in la scola del paradiso i loctano capto cosotta lani ma languente vicendo. Sed ne timeas o sponsa ne vesperes h paulisper tibi subtrabit sponsus faciem suam omnia ista tibi cohoperantur in bonu voe accessiu vrecessiu lucrum acquiris non temere o sposa nó te desperare sel sposo vn poco remoue vate la facie sua ogni cosa te redunda in bene vel suo venire z vel suo partire ne riporti guadagno. El vene ad consolatione se parte ad cautela ad cio che la magnitudine de la consolatio ne nó te extolla: ad cio che sel sposos stesse sempre teco non co mencialli ad ocsprezare li compagni zad cio che se questa visi tatione susse cotinua no la attribuisti ala gratia ma crederesti bauerla per natura. Recedit ergo: vice Augustino: ne forte ni mis assiduus cotemnatur 2 absens magis vesideretur veside ratus auidius queratur viu quesitus tandem gratius inuenia tur. El se parte ad cio che non sia desprezato como troppo continuo ad cio che partito sia piu desiderato resiendo de fiderato sia ricercato piu auidamente 7 longamente ricercato finalmente sia cum maiore letitia ritrouato. Et lanima deside rosa che vice ! Audi la sposa in li cantici nel capitulo quinto. Geniat vilectus mens in bortum hum Genga el mio vilecto nel borto suo. La So. Quale elborto vel vilecto! El Ló. Lanima Impero che vice Isaia nel capitulo quinquagessimo octano. Et eris quafi boutus irriginis a ficut fons aquarum: cuius non deficient aque. Tu anima serai cume vno bosto ba gnato z como fonte le cui aque nó mancherano. Anchora la fancta madre gbiefa como vice Bernardo e il giardino fruc tisero el quale produce tanti arbori sancti la sancta scriptura e el suane bosto redolente e spargente le speciarie vogni virtù. Se voi vedere uno bello borto contempla aparia alaquale. fauellando lo bostolano in li cantici nel capitulo quarto boz tus cóclusus soror mea sponsa bortus cóclusus sons signatus

him

well

pela

grana

piccio

rance

WHETT.

rolu

House

Muly

dunta

am lu

anicia

Dabor

Длик

111.51

norcal

dice In

KSIN I

wuep

dereco

cen m

plende

Wied

namio

ream

Quand

bfida o

tepson

diceal

moun

krusa

dicari

dipat

la mia sozella e el mio bozto serato ad altri z aperto ad meso lo el suo sonte esignato 30 solo ni son intrato a vscito di edso De la plenitudine de queito borto dire langelo Babriel Aue gratia plena dominus tecum. Hecest enim flos campi dice Augustino. Questo e el fiore del campo de la quale e nato el precioso lilio de le valle fresche zadaquate Anchora la deside rante sposa vice in li cantici al capitulo octano. Quis mibi vet ve te fratrem meu fuggentem vbera matris mee ve inueniam te solum sozis a deosculer! Lbi me fara tanta gratia: che te Tesu fratel mio cioe p incarnatione: lactato de lacte virgineo de la madre mia: che jo te ritroni folo foza di oculti de la tua dininita: che tute dimostri a me per tua pieta z che io te basi cum fuanita! Questo era el vesiderio antiquo de la sinagoga expectante lo aduenimento de christo: como e dicto de sopra Dapoi lanima vesiderante ricerca el suo amatore r vice cum David. Quefini vultum tuum vultum tuum domine requi ras. Signore bo ricercato el tuo volto vil tuo volto anchora ricercaro. Et la sposa in li cantici al capitulo primo cercando vice Indica mibi quem viligitanima mea vbi pascas vbi cu bes in meridie D tu sposo amato va lanima mia vimostrami Doue pasci 2 doue te repossi nel megio giorno cioc fami inten dere como vice origene: li tempi meridiani quando plena lu ce in maiestatis tue splendoze versaris. Quando tu stai nel splendore de tua maiesta cum piena luce quasi dicendo non posso cognoscere li toi alti secreti se non a me li manisesti oo nami purita vecore ad cio possi contemplare el tuo splendo re cum perfecta sapientia senza errore de mondana scientia. Quando lania si pare prinata vela suanita vel spirito se no se bfida oi sua solicitudine: suole rechiedere lo aitorio de le dino te psone ad exéplo ocla sposa in li cantici al caplo quinto lagle dice ale copagne Adiuro vos filie ierusale si ineneritis dilectu meum vt anucietis ei quamore langueo: io ve adiuro fiole de lerusale: voi amici spirituali: che se ritroneriti el mio vilecto li picati che io languisco di amore. Questo desiderio marie era pi patriarche zoe ppheti expectanti lo aduenimeto de chailo

qnno

ricode

ad do

la ma

Ita lani

Sperce

Uta chi

cyuiris

emove

renirea latione

Tolano

nonco

chavili

ederefi

forteni

rocfide

nuchia

Порро

ndote

tercato

refide

uinto.

oileao

el Lo.

cllimo

arum:

uro ba

orala

o fruc

rerac

rrill.

male

ther ams

Et le copagne desiderose di cognoscere et sposo impero che ogni persona bumile si reputa insufficiente interrogano la oi lecta dicedo. Qualis est dilectus tuus ex dilecto o pulcerrima mulierum: qualis est vilectus tuus ex vilecto: quia sic adiura rastinos! Lome sacto enne el vilecto tuo procedente val va dre o bellissima fra le ponne: quale e el vilecto mo pel vilecto impero che cossi ne bai adiurate. Et lei responde: Wilectus meus candidus 7 rubicundus electus ex millibus. El mio vi lecto enne candido per innocentia rubicundo p linfinito amo re. r electo fra mille r sopra ogni creatura. Enne candido in Joanne euägelista: rubicundo in Stephano prothomartire: r electo fra li inumctabile innocenti. Laput eius aurum opti mű. El suo capo enne oro optimo. Secudo el sentimeto ana gogico optimo enne el capo de chisto: elquale e dio padre oi potente. Et perche san Bregozio nel vecimonono de mozali al capitulo vigellimoseptimo vice la mente estere capo vi:op time era la mente di chusto: vnita ala dininita. Lome eius si cut elatepalmarum nigre sieut comus. Le come de sui capilli cioeli fancti martiri adbereti al fuo capo sono come rami vi palme per lo ascendete ocsiderio: 2 sono negre per la varieta de li acerbi tormenti. Deuli eius ficut columbe super riuulos aquaru: que lacte sunt lote resident inta fluenta plenissima. Quanto al sentimento allegorico li ochi derpo foreno li anti qui patriarce prophete cossi etiam li sancti voctori in la intel ligentie de sacre scripture: sono stati de simplice a sancta doc trina amodo oi columbe in forma de lequale apparuc el spiri to fancto sopra christo baptizato: zstano non in loci lutosi zi mundi ma sopra li riunti de le aque chiarissime cioe de le vere voctrine: ? se sono lauati vi lacte come Job se lanana ve buti ro cioe de la grassa de le bone operatione como dice Grego rio nel libro decimonono de morali al capitulo trigentimo quarto. Et vimorano questi voctori appresso li siumi plenissi me del facratissimo enangelio. Sottoiunge la sposa. Bene il lins sicut areole aromatus consite a pigmentarijs. Le sue ma rille ornate la facie de la giesia laquale e corpo de chuito sono

lepo

(pecil

ciust

forto!

110/31

Misp

atorus

mele

MESTO

ichtra l

ocia Di

hopici

10/09

poiris.

chonce

**lamati** 

manita

16374

refolk

tomer

Rodia

ה עדעו

recton

nonca

kballi

Great

solin

ton in

plired

baller

to.fin

ccdri

1021

lopa crea

le polite librarie le quale sono como ordinatissimi solchi vi speciarie coposito val vero magisterio de sacri voctori. Labia eius lilia vistilantia mirrbam primam. Le labre vel mio svoso sono odorifere como el ziglio nel suo sancto verbo: a vistita no la mirrba prima a speciale essendo aptissimo per fancti co filija preferuare lanima va li peccati. Gutur illius fuauistimū 7 totus desiderabilis. La sua gola deductiva de la sancta voce enne suauissima nel suo predicare e tuta ocsiderabile. Adanus eius tomatiles auree: plene iacithis. Le mane cioe de la sua po tentia sono inste in sua remuneratione essendo facte al tomo de la paterna iusticia: sono di 020 per la potente divinita: 5 so no piene de jacinthi ignali sono di colore celeste perche dona no la gloria del paradifo. Menter eius eburneus distinctus sa phiris. El suo vetre enne vi osso vi elephate el gle e aiale casto e forte re visticto de saphiri li quali sono de vario colore reó fernatini de la căstita: per il verre mole si intende la sancta l'u manita de chilto: la quale no dimeno foe di casta a sancta for teza zado:nata ve ogni virtu. Et se per la teneritudine vel ve tre fosseno significate le virtuose a sancte persone nó finite per tomenti: sono impero stati di osfo di elephante per la forte cu stodia di lozo castita e distincte de sapbiri: per la varieta de le virtu de lequale erano adomati. Erura cius colune marmo. ree fondate super basses aureas. Le gambe cioe le vie z opera tione di chisto piu forte che il marmore: erano fondate fopra le basse o vero viedi di 020 de la sua inestimabile carita dice Gregorio nel decimo septimo de morali al capitulo quinqua gessimoquinto che per le colune sono intesi li forti cohopera tozi in li ministerii de dio. li quali o cu exportatione o cu erem pli regeno a sostétano la chiesia de sideli: a sono sondati sona basse di 020 mediante li documeti del vechio a nono testame to.finalmenti vice la sposa: Species cius vi libani electus vi cedri: la sua belleza enne come quella del altissimo mote liba no zenne electo como el cedro el quale excede li altri arboni sopra el victo monte: impero che el mio vilecto auanza ogni creatura:como vice la scriptura:speciosus forma pre filijs bo

) che

lani

Tilla

diura

palpa

rilego

lectus

miodi

Oamo

lido in

artire

m opn

to ana

adreoi

morali

90:10 (

ciush

capilli

ami di

paricia

iuulos

illima.

liant

la intel

13 DOC ET

clipin

roli si

evere

ebuti

irego

Timo

dill

etteil

ema

Cond

minum. Tale aduncha enne el vilecto mio o figliole de Beru ria illi falem: la cui suaue presentia io táto desidero : adiutatime a re memo cuperarla ve prego. La So. Bisognando io grandemente namo de la sua presentia: dicetime se vi piace: quale e il modo z il lo doadh geaffi ! co da ricercare el vilecto abscosto. El Lon. San Gregorio nel libro vigessimo se foi morali al capitulo octavo ner del dice in tal modo. Tia nostra est actio nostra ad se quippe veni ecliders re nos precipit dominus non greilibus corporis: sed profecti rimb bus coedis. La via nostra enne la operatióe nostra. El segno model re comada che audiamo a lui non cum pedi corporali ma cu nema: le virtu del core: questo core e quello che camina verso idio. liquale Imus autem vice Augustino non ambulando sed amando. morcici Moi andamo a vio non caminado ma amando el nostro ca major mino e el nostro amore Ambrosio in la omelia de la vigna di long tit ce presentior est viligentibus negligentibus abest wio e ppin made quo ali amanti ma e lontano ali negligenti Secundo Augu abo att stino nel pdicto tractato albora la sposa cerca el vilecto se qua aterion do se nascoso lei li e sidele adoperando el bene ne ricercando meate le altro terreno vilecto z impero vice. Sed cane tibi o sponsa o bleta ? IV non auertat se sponsus non longe abist z si non vides eum ip forate d se tamen videt te plenus oculis ante r retro. Sia prudente o oudla c sposa chel sposo non separti va tenon e andato longi z quan notice n tumque tu nol vedi egli vede te pieno vochi vauati z ve vrie manor to Eglibali soi exploratori: li quali te guardano a te accusera infinira no se vederano in te qualche segni de lascinia se in questo me Supplet gio cercasti de piacere adaltri subito te abandonaria. Mullas ccrcan immunditiam potest substinere. Esto ergo casta vice Augusti noinle no esto verecunda a bumilis vesica sponso tuo merearis fre Aclm quenter visitari. Quato al loco va ricercarlo el vimostra Isa nunar ia nel capitulo vigestimoserto quado vice Asopule meus in ralial tra in cubiculum tuum claude bostium tuum Bopulo mio colloc intra in la camera tua questa camera e il core secundo Grego deran rio nel quarto libro de morali al capitulo vigestimoserto el Ipiriti quale vice Lubicula quippe intramus quando secreta métis nostre ingredimur bostia autem claudimus quando veside Troug lipd

ria illicità cobercemus. Poi intremo in la camera quando in tremoin li secreti de la mente a serand le poste quando reste namo li mali occiderii. Et Augustino in li soliloquii fauellan do a vio vice. Inueni locum vbi babitas quia in anima: quaz creasti ad imaginem a similitudinem tuam: que te solum que rit voesiderat: quia non babitas in illa que te non querit nec vesiderat. Ergo erranisicut onis que perijt querens exterius te 7 tu babitas in me. 1120 ritrouato el loco doue babiti impe ro che lanima la quale tu bai creata ala imagine a similitudi ne tua: la quale te solo cerca ? desidera: non babiti in quella la quale non te cercha ne vesidera. Aduncha io bo errato :co mo pecora perduta: cercandote de fori e tu babiti in me An cora sottogiugie Augustino sero te amani tu intus eras regoforis ribite querebam. Tarde te bo amato belleza cosi anti qua cioe indivinita 2 cosi nova per la fancta bumanita tarde te bo amato tu eri-ventro vio era ve fozi cive amando le cofé exteriore ricercanati in quelle rin le belleze le quale tu bai create io fozo per vicioso amore me gittana tu eri meco per pieta z io non era teco cioe per diffecto de li mei errozi Dime surata charita o immenso amore de dio non se deveriano in quelta confideratione contenere le lachtime li altri infiniti be neficij nol contentano che ancore vole babitare nel core bu mano rfarlo templo de la sanctissima trinita D pellago de infinita elementia o mare maximo de extrema dilectione ? supprema grandeza de suavissima begnignita. Mel core el ricercana la sposa quando in li cantici dicena nel capitulo ter tio in lectulo meo per noctes quesiui ques viligit anima mea. Mel mio lecticello vi nocte bo cercato quello el quale ama la nima mia vice Bregozio nel libro vigessimo septimo de mo ralial capitulo. Issumo chel vilecto se cerca vi nocte nel lecti cello quia intra fecreta coedis cubilia in tribulatione spus vest deratur ipero che in li secreti lecti vel core in la tribulatioe vel spirito e desiderato iRicercado aduca el dilecto i te meglio el trouerai: che glla la gle banédolo cercato a no tronato dicca i li pdci cătici al caplo terto surgă z circuibo ciuitates p vicos z

den

are

lence

1110

90110

Cano

e veni

ofecti

fegno

maai

idio.

ando,

liroa

gnadi

c ppin

Augu

lequi

cando

onlag

um v

iente o

i quan

re one

culcra

to me

Pullas

ugulti

is fre

9 3/1

115 111

mio

regu

to d

ieris

platheas queram quem viligit anima mea quesiui eum z non inueni. Jo leuaro zandando intozno la cita per le contrade z per le piaze ricerebero colui el qual ama lanima mía bo lo cer cato ano trouato. Sponsus tuus in platheis no potest inueni ri vice Wieronymo ad Eultochium el tuo sposo no sepotro uare ne le piaze e como la evortana ad nó vagar octori como le vergine stolte tu lo intédestinel capitulo vudecimo in la ex positione de le maxelle de la sposa. La So. Adene ricordo z como coseglio villissimo no eva mandare in oblinione. Asa dicedo la sposa cercbero quello: che ama lanima mia che vol dire che no exprime el nome suo! Ancora dicedo lei: quel che ama lanima mia perche non vice quello che io amo! perche dice lanima sola! El Lon. Quanto al nome divini vn poco qual nome proprio e sufficiente se potria assignare ala infinita maiesta: quando Jacob cercana el nome suo como vimostra el genesis al capitulo trigessimosecudo li su resposto. Lur que ris nomen meuz quod est mirabile! Alterius se adducono al tre rasone Augustino nel suo manuale ne adduce vna la qual po fir victa de plenitudine. Essendo la sposa piena damore el nomina per nome de dilecto 7 de amato el suo core dona de quel che ba fecundo lo chiama amore per grade cofolatione sua impero che li e melissuo nome in la bocca sua a piu volce pasto che cosa che sia. Tertio per grade extimatione che sa de questo nome vilecto cóciosia che indica nó esfere altro nome tanto cogruo 2 degno da nominarlo: como el nome damo:e maxime a lei laquale e sposa chiami pure el servo per nome el suo patrone signoze rel siolo el suo genitoze p nome o epadre la sposa el vole nominare vilecto amore asposo perchevice Bernardo in li cantici questo estere el piu volce nome che sia zpin cogruo inter li sposi de la dinina dolceza ne audisti nel ca pitulo quarto alcuna cosa. Quarto vice vilectus mens credé do de estere intera da ognimo. L'redit omnibus manischum esse quod cognoscit vice Augustino nel suo manuale: Quello nel quale e la more de dio extima que che li piace: ellere dolce: nd ogniuno iudica piacere ad tutti gla cosa che lui ama crede

locb

1110

dovi

nefin

With

Adenic

lacarri

malmo

amare

doolo

renti de

nonco

ocvole

fidera t

releve

mala

majore

capitul

po culd

dung

perfene

polici

doque

Subtral

Thus n

potali

nonet

Alofi fi

Perior

induc

nelqu

Mac

Yolu cha

che quello che cognosce: sa manisesto ad ogniuno: che quel lo che pensa li altri penseno cosi parlo la cercante Abagdale na como se manisesta in Joanne al capitulo vigestimo quan do vidde Lbristo in forma de uno bortolano e li disse Domi ne si au sustulisti că vicito mubi apesere se tu lo bai tolto vime lo 2 non visse che imaginando vi essere intera. Al secundo ve fiderio per che lei vice quello che ama lanima mia non vice la carna mia Dice Bernardo che Jesu se vebbe amare spiri tualmente 2 non carnalmente. Pota quiui certe differetie de amare el spirito se ama spiritualmente quando. Se ama secu do vio ma se po amare carnalmente como fanno alcuni pa renti de vno infermo quando non voleno che se confessi per non contristarlo cosi la carnese ama carnalmente per vicio de volupta o sensualita e se ama spiritualmente quando se de sidera procura z conserva la sua castita z innocentia. Et vna de le villità de la ascensione de chaisto su ad cio che essendoli tolta la prefentia corporale lo amalieno spiritualmente cum majore virtu z cum majore merito vice Ebristo in Joanne al capitulo sextodecimo se io non me partiro el paraclito non vira voue vice Augustino Mon potestis capere spiritum san ctum quadin secundum carnem nosce persistitis chastus cioe persenerando voi in cognoscere chisto secundo la carne non posseti recenere el spirito sancto a sancto Bregozio exponen do queste parole vice si ab oculis intétionis vestre corpus no subtrabo ad intellectum vos innisibilem per consolatione spi rims non perduco Se non me remouelle va vostri ochi coz pozali non ne perduceria al intellecto inuifibile per la confola tione pel spirito. Is er questo tu comprehendi che inter li reli giofi solamente li vebbe ellere amore spirituale a fugire ogni periculo el quale potesse generare amose sensuale Adá ne ba inducti in grande periculo per el suo peccato dice Gregorio nel quinto de mozali al capítulo vigellimoquarto ellere facta vna catina mutatione. Domo enim qui si preceptum scruare voluisset etiaz carne spiritualis suturus crat peccando sactus chetia mente carnalis. Se lbomo bauelle obedito a vio feria ill

ion

der

) (Cr

ueni

otto

omo

lace

idor

M

crol

elche

crobe

por

Ifinira

10stra

ar one

onoal

a qual

loved

made

mone

police

face

iome

more

meel

vadre

'olce

refia

ela

rede

um

cilo

die

cde

stato etiam spirituale oi carne mă peccădo e facto etiam cum la mente carnale san loieronymo tutto solicito che inter li re ligiosi amici z discipuli soi non nascese amore sensuale no ces saua de admonirli z de sarli cauti. Et non volendo che ne po tiano amasse alcuna vergine piu specialmete che le altre vice na. Omnes puellas q virgines chisti aut equaliter ignora aut equaliter vilige tutte le fanciulle quergine de chiisto o equal mente non le cognosce & se le voi amare amale tutte equalmé te le vna se vedesse amata piu specialmete se ingegneria de sa re voni a quello che lamalle li quali voni reprebede livierony mo dicendo Lrebra munuscula a sudariola a fasciolas a ve stes ou aplicitas roblatos ac degustatos cibos blandasque r oulces litteras sanctus amoino babet. El sancto amoie non batante nouelle adel meŭ lumen meum meum 93 desideriŭ christus est Admoneua etiaz rustico monaco Dicendo semi ne que nomen tuum nouerunt vultu nesciant le vonne le qua le te cognosceno per fama fa che no te cognoscano per volto rad occeano scrivina quelto conseglio si pudicitiam servare vis balta che cum la mente ami la virtuosa donna non la fre quentare cuz visitatione corporale impero che como egli sot togiunge Germinant enim femine spinas cum viris babitan tes varchana mentium accuto mucrone percutiunt. Porodu cuno spine de téptatione le done babitante cu li bomini a pco teno li secreti de la mente virile cu acuta puncta flainigezo de percutit femina pebe la vona percote cu facie de fiama se lbo mo quantunq3 virtuoso amera la giouene de amore intenso quantunq3 bonesto 2 puro 2 che la miri troppo spesso siramé ti forfi che contro sua volunta sentira qualchi stimuli z vato che per gratia de dio no li sentisse se le visitatione serano trop po frequente li potra accadere allo che vice Mieronymo al p dicto occeano Ipse te detraberiú mossibus tradidisti tu te po ni inter li morfi ò li vetractori tu varai da mormorare. Lopre bendo che pogni tempo del mondo li seculari bano banuto intoispecto la excessina concreatione de religiosi cu done anan ti el vilunio li figlioli ve vio i quelto vicio erano i molto repre-

besi

popl

facet

randi

pallic

ligiol

aml

1111111

aucto

fumo:

chunci

como

aldia

mean

acent

perogi

ogni d

ideola

anello

230

dere co

raclai

trecri

fenfu 3

cofim

nel car

delea

raide

perch

digit

mon Kin besibili: como dimostra el Benesi al capitulo sexto austi chel populo de Firael baueile re li sacerdoti giouani figlioli d beli sacerdote per questo rispecto val padre surno represi ma peio rando loto vio permisse: che fureno occisi como vimostra el pumo libro di Real secudo capítulo. Lhe se debbe dire dere ligiofi quando etiam li apostoli trouando che Jesu faucllaua cum la Samaritana se maranegliano che parlase cum la von na ma niuno fu ardito de interrogarlo per che parlaffe cu lei quelto scrine san Joane al quarto capitulo. Da poi tu sai che fu mormorato che le vidue seruisseno ali predicanti apostoli 7 fu necessario che predesseno li septe ministri in lozo servitio: como legiamo in li acti al capitulo serto. Et de sancta teda di ce Dicronymo ad occeano Zeda post temptationem passo nis antiochie cum Isaulo probibetur pariter pergere Mata la temptatione Maulo no volse più che teda seco caminasse per ogni altro tempo fino a bogi tu fai quanto fe e affaticato ogni doctore ad remoucre questo perícolo damore sensuale ideo la sposa vice queram quem viligit anima mea non vice quello el quale e amato da la carne mia ma da la anima mia. La So. Questi sono stati sancti psilij ma boz mai vozei intē Lu quali modi se recupe dere como se recupera el vilecto. ra el vilecto de la via de dio a como se acorge lanima del par tire r ritomare del sposo. Lapitulo vigessimo secudo. El Lo. Lenuit cofolari aia mea memor fui dei 7 delectatus fuz P wanid pfecta ce isegna vno modo de sentire la dinina onleedine voice ba refutato de essere osolata la ania mia cioe

Enuit cósolari asa mea memor sui dei velectatus sus described precta ce segna vno modo de sentire la divina described precedente voice de resultato de esser psolata la ansa mia cioe sensualmete su stato ricordevole de dio vine sono delectato cosi intedesti davere sacto altri nel capitulo decimodetavo re nel capitulo precedente Augustino te da exbortata ad escressi dele al sposo da poi che sera partito da te cunciosia che resute rai ogni altro dilecto in sua absentia che pstoritornara a te Et perche dice el ppheta Ademor sui dei voelectatus sum pren di sito optimo remedio de letiscare lanima Attedi frequête menti ale divine meditatio e voratio melissue ipero che dice use menti ale divine meditatio e voratio melissue ipero che dice use menti ale divine meditatio e dilectus è advocado tenedus

g iiij

din

ire

Cel

:po

dice

laur

qual

Ilmé

e fa

tony 2 he

1932

! non denii

femi

equa

volto

mare la fre

di sot

bitan

codu

pco

2001

bo

enfo

amé

valv

Top

al p

po

pre

HIO

ian

ore

renocandus. El vilecto e va fu chiamato tenuto r renoca to cum la oratione Reduce a la memoria li amorofi beneficif vel benignissimo creatore z Redemptore va ali fonti suavisti mi de le piaghe del sposo Bagna in quelli el core mo per lon ga meditatione: che certe non ne vscira che no sia tutto indol cito Regratialo cum tutto el core Laudalo in pfalmi binni z cantici spirituali da quali como da vna optima cauerai vino onleissino insieme cum David: el qual vice. Quas vulcia fau cibus meis eloquia tua super mel ozi meo oz como sono vol ce le tue parole signore al gusto mio: piaceno a la mia bocca piu chel mele. Questo modo de recuperare la suavita spiritua le observaua l'dieronymo el quale stava tutto el giorno in ora tione solitario in deserti z valle porgendo le desiderose prece a piatosi lameti a lachrime a li pedi de Jesu a depoi audi quel che vice ad Eustochio post multas lachrimas post celo ocu los inberentes non nunquam videbatur mibi interesse agmi nibus angeloum vletus gaudensq3 cantabam post te in odo rem tuorum curremus doppo molte lachrime doppo che ba nena tennti longamente li ochi fixi al cielo spello me parena essere in le compagnie de li angeli a tutto lieto a gaudioso can taua. Jo correro doppo te Signore a lodore de toi vnguenti voetue cosolatione superne. Et san Bernardo nel sermone nono sopra li cantici vice ve si stesso spesse volte col core tepi do a arido andiamo a laltare se poníamo in oratione ma per feuerando noi subito si insusa la gratia. Il pecto se ingrassa co movice Pauld Sicut adiper pinguedine repleatur anima mea La abundătia og la picta rempie le viscere e sel ce chi pie ma presto manderano soci el lacte de la conceputa dolceza in grande copia. Quanto lacte ba infuso vio in li vberi ve Ardoy se de IBaulo de Augustino que laltrisancti! La So. Credo che oi lozo abundantia noi siamo nutriti. Aba vicetimi como se acorgena san Bernardo vel venire ve vio. El Con. De la sua via vice Bregozio nel vecimonono de morali al capitu lo decimo Tia cius non inconvenienter accipitur boc ipsum quod venit ad cor se seq5 nobis itrinsecus infondit.la sua via

cin

nint

Ber

colic

113111

doct

Heor

dama

Blap

della

linde

ona vid

a vulnu

inflam

tela de

winer

ROCCI

tatura

nali aff

what

Accord

**fimile** 

lafuat

WTOa

bulien

marci

eferui

linter

felifu

STORE

lino

mio

pord

ctop

se intede el suo venire al cose nostro e quel suo infondersi in la nima nostra. De la cognitione del suo aduenimeto fauella san Bernardo nel fermone septuages imoquinto sopra li cantici edice. Lonfesso che io non scio donde egli sia venuto netani ma mia e voue partendosi egli sia andato o vero vscito secun do el victo del euagelio Meicis vnde veniat aut quo vadat in Boanne al terrio capitulo. Lu no sal donde venga o doue va da ma vice Bernardo per el folo monimeto vel core bo inte ra la presentia sua per suga de vici per introductione de virtu de. Iber acorgerti sorella quado el tuo amor te visitera nota li indicijo e Augustino nel suo manuale intal modo. Anima quă visitat amor experse facit dormiente molit a mouet eam 2 vulnerat cor eius tenebrofa illuminat clanfa reserat frigida inflamant re. Quado lamore vene a vilitare lanima dormien te la deseda la molifica a lacbrime la moue al bene e tutta la vulnera questo splendore illumina le cose tenebrose apre le co se occulte per consessione insiama le cose frigide la mête aspe ra virascibile vimpaciente mitiga sugali vicij restringe li car nali affectie menda li rei costumi li reforma in noua el spirito oc la eta lascina compone li acti z monimeti legeri. Tutte que ste cose dice Augustino fa lo amore quando e presente z quasi fimile cose pone Bernardo. La So. Quali sono li segni de la sua partita! El Lon. Augustino li demostra dicedo. Lu vero abscesserit ita incipit anima iacere languida ac si cacabo bulienti subtrarcris ignem. Quando el sposo sera partito lani ma refredata va tante virtude comencia a Jacere infirma no e scruente nel operare tanto quato era in presentia del dilecto li interuene como ala caldara laqual lascia de boglie quando se li subtrabe el soco etiam Bernardo vice questo essere el se gno de la sua partita. Bisogno che lanima mia sia trista per fino che anchora ritorni a secundo lo vsato se rescaldi el core mio dentro da mez questo elo inditio del suo ritornare. Et perche in li cantici al fecundo capítulo la sposa chiama el vile cto partito dicedo Renertere dilecte mi iRitoma dilecto mio Dice Bernardo elfendo speronato almanco i parte da simile

の方面

lon

dol

nia

Ino

fau

001

Sua

Trua

1019

nece

que

loa

igmi odo

lebs

rais

can

ichti

ione

tepi

per

100

ima

pie

ain

W

do

110

De

in

111

desiderio benche non sia equale a quello de la sposa per sino che viucro me sera familiare questa parola di renocatione per rechiamare el verbo cioe reuertere. Et quate volte egli se par tira tante volte egli sera da me redomandato e no cessaro de chiamarlo ad cio che ritorni ri rendi a me la leticia del suo sa lutare rienda se medesimo a me. La So. Jo spesso el chia mo ma se non venca me manca soluz per me impero che no me rendo degna de la sua fancta presentia riperche li sopradi eti segni amaestrano me di me vorei ancor saper como potro comprendere che in lastrui core sia la more di uino. El Lon. De molti segni dicamone alquanti secundo Augustino nel suo manuale.

ero

mo?

(1130

capit

1109.

(can

all

fign15

marat

figera

le vedi

cum to

omine

de an

Loui

chariti

form of

Quin

tell ? c

miada

to seg

chel p

Eglio

meser

lina

loqui

cem.

170.7

dane

Subst

mo

conf

Pos

Lomo per certi segni sono cognosciuti li amatori ve vio 7 co mo vio vene al borto suo. Lapitulo vigessimotertio.

\*X fructibus eoum cognoscetis eos in apattheo al ca pitulo septimo.como vice el philosopho le cose lequal sono in la voce sono note o segni de la passione lequale sono in lanima vero e che solo vio nouit corda z cogitationes bo minuz vice Dauid. Egli solo cognosce el core bumano tamé quato po coprenderelbomo mortale per molte cose predicte nel presente tractato poi baner qualche credulita sel proximo tuo ama dio o non Idimo como e dicto sel vedi bauere infa stidio a indespresso le cose terrene quando contrariano al suo creatore à cordialmente vesiderar le celeste exortato va Man lo el quale vice ali Lollosensi nel capitulo tertio. Que sur sum funt sapite non que super terram. Secudo se vesidera ve vine re col vilecto ad eréplo ve Isaulo vicête a li Isbilipensi nel primo capitulo Desiderium babens vissolui rese cu christo. Terrio se fauella voluntieri vel vilecto perche se vice in Luca al capitulo Serto. Er abundantia cordis or loquitur. Logno sciamo Abanlo esfere inamozatissimo de ebristo Jesu perche ritronamo in li soi fauelari bauerlo nominato poco meno de cinquecento fiate. Quarto se ode volutieri fauellare ve le cose viuine impero che escripto in Joanne al octavo capitulo.qui er ded est verba dei audit. Quinto se incita zerborta lattri a la more de ebristo demonstrandoli la sua excellentia e dignita la sua oulcedine e suanita se vice cu Joane i la eputola al quarto capitulo. Pos ergo viligamus vim quoniaz ipfe prior vilerit nos. Amamo dio ipero che eglipiia ne ba amato noi. Sexto se cum charita reprehéde quelli liquali nó amano vio insieme cum Maulo in la pama de countbi al capitulo sertodecimo figuis nó amat ofin nostrum Jesum christum sit Inathema inaranatha fe alcuno no amera el notiro fignose Jefu christo sia excomunicato a amaricato nel adueto del fignore septimo se vedi che egli ami el proximo suo zstia i dilectione z charita cum tutti. Audi el teltimonio de Joane in la predicta epistola ommis qui viligit ex ded natus est a cognoscit deum. Qui no viligit no nouit deum quoniam deus charitas est. Ogniuno che ama el provimo suo questo e nato da dio a cognosce dio Louis el quale non ama non cognosce vio impero che vio e charita Translati sumus de morte ad vitaz. Moi siamo trans ferti da la morte ala vita a perche: quonia diligimus fratres: Qui non oiligit manet in morte impero che noi amamo li fra telli z chi non li ama sta in la morte. Qui odit fratrez suum bo micida est chi porto odio al suo fratello e homicidiario ò que sto segno ne audisti nel capitulo octavo. Detavo cognoscerai chel proximo tuo ama vio se observa li soi comandamenti. Egli vice in Joanne al capitulo quarto decimo fiquis viligit me sermonem meum servabit Se Ibomo me ama observera li mei sermoni la mia lege damore como confirma nel capitu lo quintodecimo. Boc est preceptum meum vi viligatis mui cem. Questo e el mio comandamento che ve amati luno lal. tro. Mono see liberale ali amici vel sposo como vice la vile cta nel capitulo octavo de cantici. Si dederit bomo omnem substantiam vomus sue provilectione. Se bauera vato lbo mo ogni substantia ve la sua casa per la more e la liberalita consiste in ogni beneficio sacto al provimo z spirituale z cor posale. Et bene vede L'bristo ogni substantia sua ponendo lanima per il mondo perduto. Decimo setu vederai lbomo

no

par

par

306

0/3

chia

eno

nadi

orro

Con.

o nd

1700

alca

qual

fono

sbo

rame

dicte

amo

infa

líno

bau

fam

rive

inel

Ao.

uca

mo

the

de vie ui

adoperare la obedientia cum charita z cum lanimo alegro impero che bilarem vatorem viligit veus in la secunda ve co rinthial capitulo nono vice Maulo: che vio ama colui el qua le oona alegramente quando ogne cosa adopera cum amore in entre le sue cogitatione locutione 2 operatione li pone que sto oulcissimo condiméto senza el quale in vna cosa po essere sapozita ne grata a vio: como su victo nel capitulo secundo p questo vice Abaulo a Lollosensi al terzo capitulo. Quodeun que facitis ex animo operamini ogni cosa facta cum bono animo como al fignoze e non ali bomini ne per fauoze buma no. Audi bono conseglio nel capitulo predicto omne quod cunque facitis in verbo aut in opere omnia in nomine domi ni nostri Jesu christi facite ognia cosa la quale fareti in parole o in facti adoperatila nel nome del fignor nostro Jesu chisto Andecimo bauerai grande segno vamore se como e victo voluntieri patisse per lamico Jesu ad exemplo vi Maulo el quale in li acti al capitulo vigellimoprimo dicena. Ego non folum ligari sed a mori paratus sum pro nomine Jesu sono aparechiato non solamente dellere ligato ma de mozire per el nome de Jesu. Etiam si me occiderit diceua Job: sperabo in eum se ctiam me amazasse speraro in lui. Duodecimo te acorgerai chel mo proximo ama vio se comprehendi che egli mediti r repensi le suaue parole r tutti li gesti de christo Jesu se lo tene de continuo in la memoria se il visita spello cuz dol ceza di core impero che egli dice in Abattheo al capitulo sex to vbi est thesaurus tuus ibi est 7 cor tuum Doue el tuo the soro ini vimora el tuo core. Interi questi pochi segni retornia mo ala recuperatione del dilecto dico che di sopra la sposa lo bauea innitato al borto suo regli venuto dice le parole del ca pitulo quinto. Teni in bortum meŭ soror mea sponsa Jo son venuto nel borto mio sora mia sposa messui mirrbam cu aro matibus meis 100 metuta 2 ricolta la mirrba de tua mortifi catiõe cu le mie speciarie bo acceptato le tue virtu vico mie p che io le bo seminate i te son venuto nel bosto o la scriptura p instructióe i lbosto de mirrba pincarnatióe in allo de la gbie

ape

[13.1

geate

ment

pola

oclide

rolbut

diamila

era fect

HONF

andoe

figliolo

perche

fentia d

Lomo

piritu

ntrona

lallero

la cam

quola

diene

nama

duann

amla

temp

dech

muni

kigo

leiter

fa per desponsatione nel borto de lanima per sanctificatione sua. Et lanima in prima sendosi afaticata al presente tutta recreata dice nel secundo capítulo de cantici Sub umbra illius: quem desideraueram: sedi a fructus eius dulcis guturi meo. IDo seduto aripostato sotto Ibumbra di quello el quale bauca desiderato a el suo sructo e dolce al mio gusto. Duello sede so to Ibumbra de christo: el quale e recto da la protectione de la diusnita Anchora Ibumbra de christo per questo el sudeo convertito po dire. ID on sedo piu ma bo seduto sotto Ibumbra quanti al presente godo el fructo suo silij merces fructus ventris la mercede del sigliolo el quale e fructo del ventre de la lege a de Adaria. Et perche la sposa ba provato quanta sia la amaritudine de la absentia del dilecto quello che lei de liberi vogsio sotogiungere.

Lomo el ritrouato vilecto e introducto i la camera del gullo spirituale de la bocca de dio 7 de li baxi spirituali:

Lavitulo vigessimoquarto.

Pueni quem viligit anuna mea Tenui eum nec vimit tam vonec introducam in vomuz matris meez in eu biculum genitricis mee vice nel capitulo tertio de cantici. Il do ritronato quello: el quale ama lanima mia lo bo tenuto ne il lassero per fin che lo introduca in la casa de la madre mia z in la camera de la mia genitrice. La apostolica gbicsa: como si gliola de la finagoga banêdo posseduta la presentia del sposo el tene constantemente ne il lassera mai per tribulatione alcu na ma lo introducera in la casa de la madre sinagoga quado auanti el fine del mondo li indei recenerano la fede de christo zin la camera ve la genitrice cioe nel feruore vi credenti. Lon templa vice Bernardo in lo sermone octuagessimo La gran de charita vela figliola: como senza inuidia la ghiesa vole co municare el sposo suo ala madre indaica ad cio che anchora lei goda li abrazamenti vel vilecto. Duăto a lanima sposa ve chisto per le predicte parole nota tre acti singulari. Isimo lei tene el sposo tato quato se conserva in gratia senza peccato

10

00

ua

ore

que

lop

CHA

ono

11111

nod

omi

role

nifo

Nato

loel

non

ono

per

ubu

10 te

egli

Jehr

001

fer

the

mia

ole

103

(on

iro tifi

CP

10

oons mortale per virtu ve la fede. La So. Lum quale braze el te tene a ne! El Lon. El sinistro meno perfecto e il timore El oritto anno piu potente e lamoze z cum quelte braze tene el sposo senza AME lassarlo. Secundo lo introduce in la casa de la madre cide in eloilee la superioze pre dela mente doue se accende el chiaro lume de Weat la rasone pouc babita la sapiétia la quale e cognitione de le co ample se eterne. In la inferiore parte secundo li theologie il iudicio maine z dispositione de le temporale. La parte superiore prende le ra delits sone p le lege eterne quando elege el bene: perche vio el comá Onung da la parte inferiore questo fa per le lege bumanez politice.z ciulten questa parte inferiore e quella che vede li lazi offerti alei vala madice scrivalita. Tertio lo introduce i la camera cioe in la pin secre mo 1113 ta cotemplatione de la facia del dilecto cum suane a experime actera tale degustatione dela bonta dinina. L'he essendo lamore vna volcesa de interno sapore Quanto lanima più ardentemente regnot ama tanto piu fuaucmente gusta z questo se fa in la camera re Kloon possando per cotemplatione quietamente col vilecto. Lomo aualut fece lo euangelista Joane el quale reposandosi sopra el pecto nel qua vel sposo ritrouv li thesori ve la sapientia que extrare la subli icelse mita de li divini misterij. In questa mentale camera La sposa demuk gode triumpha Inbila 2 sola cum solo se vilecta. Questo eil faad q lecto fiorito del quale dice la sposa nel primo capitulo de can dimen tici. Lectulus noster floridus lanima la quale in prima ba pro inlaca ducto li fiori de virtu si po ripossare nel lecto de la contempla decha tione lecto de grande riposso alanima tribulata e la côtempla almen tione de la croce i quella se ritroua reposso remedio ad ogni piccol pena ini festa cum el vilecto a va quella pcedeno li fivi ve va bellial cientia Bene lecto fiorito e la fancta madre ghiefa in laquale lisois banno fioriti li apostolici gigli le rubiconde rose ve martiri le taleti viole de sancti confessori z il candore de ogni virgineo fiore. dolce Audi Dante nel canto vigessimo tertio del paradiso. talife Quini e la rofa inche il verbo vinino. chesi Larne si fece: quini son li aiali. fino Al cui odore sapprese il bono camino. La So. Perche dice sine la sposa el lecto nostro en ó mio ne tuo. El Lon. Lo amore.

bona familiarita a reputa ogni cosa commune la charita non tenealcuna cosa per sua vice la vilecta nel capitulo septimo v cantici. Ego vilecto meo rad me conersio eius. Jo a lui regli a me le cose me sono sue r le sue mie. In questa laboriosa vita el vilecto rege el capo de la sposa como lei testissica nel capitu lo secudo de cantici Lena eins sub capite med a dectera illius amplerabitur me la sua sinistra e sotto el capo mio a la sua ver tra me abraciera Li beneficii presenti sono manco delectenoli che li futuri La finistra donque rege el capo de la sposa cioe el viuino adutono cófola lanima peregrina in questa vita rege r sustenta la bumana mente in le presente miserie. Alda la der tra cioe li beneficij eterni abrazarano r rempirano tutto lbo mo maxime doppo la refurrectione finale. Delectationes in vertera tua vique in finem vice David In la vertera tua nel regno tuo vi sono velectatione in sino al fine. Boda al presen telbomo la sinistra de dio rsopia di quella seripossi senza el cui aiuto ogni bora veniria meno. Henira poi el tempo felice nel quale sera tutto abrazato vala vextra: quando vel torrente de la diuina volupta fera abenerato: quando possedera la grá de multitudine de la dulceza superna laqual al presente e asco sa ad quelli che temeno vio z quantunque li sia ocultata non dimeno se lanima tutta bramosa vegustare el vilecto intrara in la camera vi comtemplatione el sposo la seguira z pieno de charita non se potra contemnere che del celeste gaudio al meno non li comunichi vna gotiola laquale quantunche piccola tamen auanza ogni suanita o vero viro meglio ogne bestiale solazo de la misera carne Adolto piu selici ba lanima li soi acti damore ali iamorati de christo Jesu e manisesto qua ta leticia banno inuederlo quata fuanita in bafiarlo a quanta volceza in abraciarlo. Fo vso questi vocabuli perche ali mor tali sono demonstratini de la consolatione dinina conciosia. che secundo Gregorio nel quinto de morali al capitulo viges simoquarto. Bomo sola cogitat: que adanimum per imma gines corporum trabit Ibomo penfa folo quelle cose le quale

lte

MO

150

ein

ede

eco

icio

era

mi

100.7

dala

fecte

rine

: Vna

rente

Tare

omo

ecto

fubli

bola

toeil

ecan

1 010

npla

npla

ogni

xe pa male

irile

016.

ice ne.

tira a lanimo per le imagine de li corpi. Ada como se dice nel aclu prologo de la expositione de cantici Tu la quale sei spirituale nrea intendi ogni cosa spiritualmente se scazi va la longa ogni pen samento carnale. Et per tua informatione nota: che lanima mon vede vio per contemplatione: il basa per veuotione a amore oe co: lo abraza a stringe per intima delectatione ala infusione de la song c fua volceza. La So. Mauendo voi nel capitulo vndecimo cusp. recitate le parole de la sposa: como lei desidera de essere basia Lafan ta col basio de la bocca de dio. quale sia la bocca de dio z qua comar li siano li basi spirituali vozei intendere. El Lon. Dio puro leinip no e vistincto per membri corporali ma secudo Gregorio nel mlido quartodecimo de morali al capítulo seragessimonono per il muba nominare de membri viuini e designare li effecti de la sua po dolces: tentia. E victo bauere ochi perche vede ogni cosa z le mane p dilom che ha creata ogni cosa vil vetre perche ha generato el figlio ofcular lo al quale egli dice ex vtero ante luciferuz genui te a le spalle bafami perche cum supportatione ne tolera: como vice vauid scapu apia lis suis obumbrabit tibi. Questo confirma epso Gregorio nel rala in trigessimosecuido libro al capitulo quinto a Augustino nel de do 160 cimoseptimo de la cita de dio al capítulo quinto dice tali par dioect lari ellere proferti per figura. Losi e dicto bauere bocca pebe forben ba proferto el verbo suo. Os enim domini locutum est dice relaco Ffaia nel capitulo quiquagellimonono la bocca de dio ba fa tailao uellato r secudo Gregorio nel libro decimo al capitulo tertio leeraf vio apre le labre sue quado manifesta la sua volunta ali bomi rlaca ni per aperti indicij Aduncha e victo bauere bocca per che ba F.mul sa le anime spose sue imaculate. El secudo uno vesiderio qua li siano li basi spirituali san Bernardo sopra el gia victo sauel ans o lare de la sposa Dio mebasi col baso de la boca sua dimostra bocca estere uno suppremo baso soli pertinente ale persone de la tri corpo nita oechiarando altra cosa essere basare la bocca propria val mieg tra cosa basare non vice la bocca ma basare el baso ve bocca. Came Basarsi la bocca propria apertene ala trinita r questo non su nedir ardita de dimadare la sposa ma rechiedete el secundo quado tener vireme basi col baso ve bocca cioe de la bocca de vio padre Lon Sellie

proceda per incarnarsi vno baso vno verbo vno sposo vno Ich volce el quale io possi basare toccare a gustare li prophe ti recenenano bafi spirituali quando idio li infondena le rene latione bari spirituali surno tutti li comandamenti z consegli de chisto dice Bregozio nel quartodecimo libro al capitulo seragessimo serto. Sancta quippe ecclesia quot precepta ex eins predicatione cognouit qualitot oris eins oscula accepit. La fancta chiefia ba recenuti tanti basi de la bocca sua quanti comandamenti ba receuuta in la sua predicatione. Quando sei inspirata al bene vio te bara quando tu li obedissi quando tuli voni el tuo libero arbitrio conformandoti ala fua volun tatu basi dio quando tu te senti essere tocata da una subcrna volceza cum vna suanita lachimante tu sei basata va vio Au di lo inamorato Augustino nel suo manuale Totiens deum osculamur quoties eius amore compungimur Tante volte basamo vio quante volte siamo compuncti val suo amore vi ce Mieronymo sopra li cantici dio bara quelli: a li quali inspi ra la intelligentia de le obscure sententie per se stesso. Et secun do Bernardo sopra li cantici. Iser cotrictione baramo li ve di de chisto insieme cum la abagdalena se il regratiamo de soi beneficii li baramo le mane ADa el baro de bocca dice esse re la contemplatione volce a suaue. Questa e la camera secre ta i la quale se gusta el terzo baro camera de suanita in la qua le era stata la sposa de christo Agnete quando dicena sas mel z lac ex cius ore suscepi z iaz amplexibus eius caltis altrictas fum. Jam corpus eius corpori meo sociatum est a sanguis eins ornanit genas mea Sia bo recento mele e lacte de la sua bocca z gia me bastrecta cum soi abrazamenti casti gia el suo corpo fe e a compagnato al mio z el fuo fangue ba ornato le mie guangie. La So. De li suani colloquij de questa secreta camera non ne viceti alcuna cosa! El Lon. Mon posso be ne vire quello vel quale non bo experientia ma ve le cose lecte teneposso recitare. Lomo se parlano dolcemente Dio 7 lanima. Lapitulo vi

gessimoquinto.

b

h

ale

DON

Ima

nove

dela

cimo

bafia

qua

puro

iond per il

11 10

lance figlio

**spalle** 

(capu

nond

ndoe

lli par

pode 1 dice

ba fa

tertio

bomi

he ha

oqua

faud

oftra

lami

170

VCCa.

in fu

ádo

dre

(pol So lactabo eam zoncam eam in solitudines z loquar dally ad cor eins dice dio per Diea, pubeta nel capitulo iccu mep do Jo li daro del lacte de suanita e la códuro in la solitudine orio cotemplatina vini parlero al core suo Legi li volci tractati ve (unil Augustino r cognoscerai quata era la sua consolatione de sa laude uellare a vio solo că solo Audi como volce mête parlaua nel mille principio de soliloquij. Lognoscam te dhe cognitor meus co iopice gnoscam te virtus anime mee. Dame gratia che io te cogno infolic sca cognitore mio fame te cognoscer la virtu de lanima mia. pitulo Dimorrame cosolatore mio ad cio che io te veda lume deli ocbi mei veni gaudio dispuito mio fa che io te veda leticia di anima core mio Apparemo solazo mio de cantatõe mia dolce signo noacci re e dio mio vita z gloria de lanima mia La cheio te troui de onalite. siderio del core mio r che io tetenga amore de lanima mia sa mede che io te abraci sposo celestiale exultatione mia summa vi ven do me tro z de fou z che io te posseda beatitudine sempiterna che io na cha te posseda nel megio del core mio vita beata z suma dosceza questo ve lanima mia. Et vepoi quado el foco vinino lo bebbe incen longar so dicea. Dignis qui semper ardes and extingueris accende moat me D foco che sempre brusi a no sei extincto accendime D lu ferurta ce inextinguibile illumina lanima mia D volesse vice vite deni fancto foco io ardesse or como volcemente brusi: como secre Lineue tamente luci : como ardime cúmio vesiderio ve sempre estere lunche acceso da te: Simile parole melistue ritrouerai estere notate. chono bauere victo el preallegato voctore in grande copia. Potitia Voluifi etiam ne vona el padre benigno vimoltrando la sposa trium tespos phante fauellare al suo vilecto cosi vicendo. Damantissimo beredi sposo: quale de li electi po fare: che vedendote non se realegri jamia non inbili non triumphi concio sia che tu sei sonte a origine 30 mi de ogni gaudio. Eccesposo mio tu solo sei el paradiso tu sei pamo quello: che spandi li grandi siumi de maxima volupta. Tu 11100 sei la belleza de tutte le belleze gaudio de gaudii delectatione fona de delectati letitia de letificati Beatitudine de beati Gelicita geria ve felici z summo bene ve tutti li beni Tu sei vna-piena sacieta ollect de tutte le cose concupiscibile Jo sum piena de tanta suavita

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Guicciardini 3.4.23

sposo disectissimo che non me posso cotenere. Lece che guar dando in tesposo mio me pare che tuta me converta in teno me pare ellere in me ma in te solo tutta stare oulcissimo sposo or como ser a me benigno padre suanissimo fratello esposo o summo bellissimo vainabile sopra ogni bene ad te referisco laude quanto e possibile al mio affecto ad te mille gratie z mille volta mille cumcio sia che da tanto me extimi essendo io piccola creatura tua. In questi regratiamenti el vilecto li infonde maiore oulceza perche e scripto in li prouerbijal ca pitulo vndecimo Anima que bene vicit impinguabitur. La anima la quale bene-vice cive regratia sera ingrassata li sera no accresciuti li voni li quali voni in se meditando vice Doe quanta letitia el núo sposo me ba rimpiuta D quanta e in me de locundita e de purissima volupta. Ecce chel mio dile cto me bara col suo baro z cresco in purita. Ecce che la vini na charita me abracia e fe fortifica la mia virginita Difelice questo D beato a me giorno D gratia del mio sposo tanto longamente vesiderata a mirando el vilecto vice Jesu sposo mio a te sia laude 7 gloria sempiterna volesse ibio che so suf se tutta lingue per poterti piu amplamente laudare impero che tu me sci piu volce cha il mele piu candido cha il lacte z la neue piu suane de ognie melistuo vino piu-precioso di qua lunche gemme fulgente tura me sei piu charo de ogne delitie zbonou del mondo. Quidenim mibi est in celo rate quid volui super terram: Mulla voglio in celo zin terra excepto tesposo mio pars mea dominus tu sei la mia parte la mia beredita vilecto mio. Lhe cosa vico vio mio vnica speran sa mia essendo si grande la clementia tua che cosa vico volce 5a mia non fallace volce3a mia felice 7 secura! Lbe cosa ex primo tale cose vicendo! Jo vico quel che posso ma non co mo debbo volelle dio che potelle tal cose proferire: quale ri sonano li angelici chori O quanto voluntiera tutta me spar geria in le tue laude amantissimo sposo perscuerato che ala dilecti in dinersi altri sermoni dulcissimi longamete quado el

Coi

line

100

lefa

and

1900

gno

mu.

deli

asil

ligno

ul de

11.3 fg

nso ic

the io

desa

incen

cende

DI

edite

secre

effere

orate

enno

rium

Timo

legri

gine

rusei

Iu

ione

icita

ricta nita

De sposo la vede bene bauere aperto el suo core se degna di coso g. PE larla cum tale responsione dicendo. Ider sino ab eserno te bo amata oulcissima soze z cum imensa charita te bo banto mise ricordia. Mel megio oct cor mio te bo descripta brusando del tuo amore chariffima anima mia. IBer gratia senza toi meri ti te bo amato a tanto piu gratiofamete perche cri mia inimi ca. Guarda in me o vilecta. Ecce che son teco tuo creatore e ocict padre. Ecce io sono el tuo sposo tusci mia creatura mia figlio (100 la tu mia vilectione sozella e sposa: laquale ala imagine mia nefue con le mie mane 30 medesimo me bo facto pensa quanta me sci cara essendo mia factura simile a me creatore. Te bo electa fino a bo ti desposata: a desponsata troppo ardentemete te bo ama resta clinco ta. Ecce de quanto precio te bo extimata. Lerte ab eterno spo sa mia bo statuito teco esfere le mie oelicie aduncha prendime 03.20 in tuo folazo quato poi: in tuo delectabile vso possedime tuo ould ( benigno creatore: viame tuo benignissimo redemptore tuo mloa sposo e tuo ardentissimo amatore la mia dininita offero in gu nonfe sto de lanima tua r dapoi li toi sentumeri glorificati banerano lopua el mio corpo in fuo fuanissimo cibo To vedo charissima: che polar rutta inbili per la presentia mia ma bo ti nascoso el triumpbo bano nel mio palazo tanto maiore de quello chel tuo core nol puo acob comprehendere. Solamente rechiedo va te che tu me sia side Qual le voglio che tu me ami non damore mercenario ma damore lamo puro nó tanto per beneficij recenti quanto per mia bonta per (0: m che sono el vio tuo: che tu me ami etiam se io te tribulasse per mou farti meritare z quello che non poi fare ame perche non bifo Anor gno ve toi beni fa al tuo provimo per mio amore etiam exten dop dendo la tua charita ali inimici: como bo facto verso vite. doe Adempi la mia voluta e giona ala falute vel provimo tuo no men me poi fare cosa pin grata nea te pin vtile: che lo obsequio de dine charita. Taleparole melifine sono proferte inter loro a molto tion piu onleisime lequale seria logo narrare. Aba ad cio che alcu celle na de le compagne de la sposa non la inquiere tanto che se ri leco possa col dilectonel lecto fiorito de la suavissima contempla boi tione li sa vna aduratione la qualete voglio sottogiungere. oct

De le visione prophetice 2 de le abstractione da li sentimenti a vedere dio per ellentia 2 de la apparitione angelica in corpi visibili in li quali parena che manzasseno.

Lapitulo vigellimosexto. Diuro vos filie Jerusalez ne suscitetis neaz enicilare faciatis dilectam donecipia velit. Mer tre fiate in li ca tici el sposo sa questo comandamento io vescongimo figliole de ierusalem cioe voi inferiozi voi conuertiti cum la apostoli ca voctrina: che bebbe radice in Terusalem che non vesedati ne suegliati la vilecta che meco se riposa in contevlatione per fino che lei stella se ocsedera lassatileriposare se voi seti solici te z la moltitudine de le cose ve conturbano diconi che vnuz est necessarium optimam partem elegit que non auferetur ab ca. Lerte lei stessa se desedera quando sera necessario. Pun quid oblinisci potest mater infantem suum vice Isaia al capt tulo quadragessimonono or si po domenticare la madre che non se ricordi del figliolo suo squasi dica no. Dice Bernardo sopra li cantici che li subditi desedano li prelati ne li lassano ri posare quando sono proterni z desobedienti quando contur bano el provimo, vnde el prelato cómollo e prinato de fua pa ce obediscano adunque li subditi ad questo precepto vinino. Quantunque la sposa para che dormi non dimeno vigila cu la mente lei vicc in li cantici al capitulo quinto Ego voimio z cor meum vigilat doue dice Gregorio nel vigellimotertio de morali al capitulo vigellimoprimo. Quia dum exteriora qua Anon sentio interiora solerter apprebedo quado sono abstra cto va le cose exteriore solicitamente aprebendo le interiore. Tocem dei quasi per somnium audiunt dum in meditatione mentis a carnalibus fensibus abstrabuntur dice Bregorio an dino la voce de dio quasi per sonno quando in contempla tione sono abstracti da sentimenti carnali Ab exteriori opere ceifare vormire est Ancora sottogiunge sanctis enim viris in lectulo dormire est intra mentis suc cubile quiescere li sancti bomini se riposano nel lecticello quado se riposano nel lecto de la mente lozo Aduncha stando la sposa nel lecto siozio cu 111

10

10

life

del

nen

limi

nee

glio

ma

ame

kn

ama

ofpo

dine

CTEO

e mo

mai

THO

1: cbc

nobo

Ipuo

afide

more

aper

e per

ibilo

cticil

olic.

iono

iode

iolio

gla

feri

ppla

erc.

alle el vilecto pernene ad grade cogitatione ve li secreti vel sposo. 1198 La So. Quale sono le cose: che lei acquista val sposo. (all ) Lon. De li innumerabili soi voni a laude ve vio tractemone banti de doe generation cio e de le visione sopra naturale demostra im19 tiad pphetizadaltrifăctizoe la cognitóe de le cose supneac incon quiltate mediante el studio de la sapientia inrichito dal dono ame: del spirito sancto Asa perchea molti vedenti le visione sopra Hione naturale e accaduto effere abstracti da sentimeti corporci sapi lation primo secundo san Ibomaso secunda secude in la questione fia fad De raptu: che generalmente le abitractione possono accadere nedel per tre cause. Idio per causa naturale: como accade nel som tice de no o vero per mordinatione de natura como quado per gra 100T ue infirmita o angultia alo infermo accade alienatione de fen neim timenti. Secundo per infulto de demonij como accade ali ar topeli reptitif Adolte leue abstractione accadeno spesso: che per inté vilon sa meditatiõe o per molto studio shomo sera si abstracto: che non se acorgera de alcuno: che li passi auanti lochi ne intende fum f ra alcuno che fauelli spesso lira aliena Ibomo da la rasone ma non b queste cose non sono al nostro proposito. Terrio la abstractio dom ne excellente procede per viuina virtu & secundo san Iboma ndart fo vbi supra in la questione centestima septuagestima tertia ne peralt larticulo tertio quelta nobile abstractione alcuna fiata e facta furio c si perfectamente: che lhomo sancto nó intende alcuna cosa cu unac li sentimenti. Alcuna fiata imperfectamente che qualche cosa talian comprebendi cum epfi ma non fia pienamête offerne le cofe ellenn chel vede de fori da quelle chel vede imaginabilmête. Et tale lipela alienatione da sentiméti e sacta in li propheti per qualche cau bliog sa ordinata o naturale como per somno o spirituale como p dedi vebementia de contemplatione: como intenderai da poi. Al intal proposita aducha vice Augustino sopra el Benesi r san Tho trans maso i la questione centessima septuagessimaquarta: che vio 0100 a fancti ba vimostrato le cose mirabile cuz triplici vsione cioe men corporale Immaginaria & Intellectuale. La corporale e quá fiall do al servo de dio e apparso qualche angelo el quale bauesse cent 8/17

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Guicciardini 3.4.23

assumpto el corpo visibile: el quale nouo corpo ad chi piace ua a vio el potena veder marime li ferni ve vio como videno fan Benedecto a fan Abauro el putto negro in chozo vistur bante lo monacho val officio: che altri nol poteno vedere. La imaginaria e quando alcuno o infomnio o vero nigilando e incontemplatione abstracto ad vedere non corpi ma le imma gine r como vice san Thomaso nel pdicto artículo ve la que stione centessima septuagessima tertia. Quado e facta la rene latione profetica secude le forme imaginarie e necessario che sia facta la abstractione de sentiméti adcio che tale apparitio ne de fantafie non sia refferita ad quelle cose le quale sono sen tite de fori ma sia intera la revelatione de dio per tale visione. Aser la tertia visione cioe intellectuale non sono veduti corpi ne imagine de co:pi ma p marauegliosa potétia de dio lo itui to de la mête se pone in le substâtie che no banno corpo per la visione itellectuale como vice Augustino nel vialogo ad oro fium se vede la insticia la charita la mente de lbomo: la qualc non ba corpo ne imagine de corpo per questa po fir veduto vio in questo modo vice san Thomaso i la questione ve raptu nel articulo quarto: che la viuina essentia no po essere veduta per altra virtu cognitina: che per lo intellecto el quale e neces fario che sia abitracto da ogni fantasia sel debbe vedere la di uina ellentia la quale non po ellere veduta per qualuncha fan tafia ne per alcuna specie intelligibile creata conciosia che la essentia de dio ercede in infinitum non solu li corpi de li quali fi pesano le imagine ma etia ogni intelligibile creatura z ideo bisogna che quado lo intellecto e eleuato a laltissima visione de dio che tuta la intétione de la mente sia ad quella abstracto in tal modo che nulla intenda p fantasie ma che totalmete sia transportata in dio vnde e impossibile che lhomi possi vedere vio per ellentia nel stato presente sensa abstractione de senti menti z quelta verita pone saneto Augustino sopra lo Bene fiallegato da san Thomaso. r como egli vice in la questione centefima octuagellima per qualunque alta contemplatione altramente non po fir veduta la divina ellentia? il modo pre iiii

o. El

ne

Ta

ac

110

pra

api

one

tere

om

gra

elen

Mar

inte

ide

ende

ma

icho

oma

une

acra

ía cu

cosa

cose

calc

Call

NP

E.

Tho

010

ive pui

dicto e chiamato el fupremo grado de contemplatione. Aba como stia el corpo de tali posti inertalli cide in ercesso di men te per vedere la vinina ellentia voppo san Ibomaso ne scrine Larciuescono de fiorenza nel quarto de la summa al título de cimo nel capitulo secto tractando del rapto di Adaulo z dice che lanima solu de Isaulo su rapta non il corpo z che e possi bile che lanima nel corpo alienara da ogni senfatione interior r exteriore como del vedere de laudire de la fantafia de la me moria e de simile solamète vsando la operatione de la poten tia vegetatina cioe che lanima fia vnita al corpo como forma veda dio per ell'entia in quelta vita ma viando le potentic sen stine no epossibile per questo vicena vio a aboyse nel exodo al capítulo trigelfimotertio non me vedera bomo e vinera cioc non me po vedere Ibomò vsando li sentimenti corporci ma bisogna che sia abstracto va quelli vice Augustino videri ominitas bumano visu nullo modo potest seo visu videtur quo qui vident no bomines sed vitra bomines sunt. I Pon po viso bumano per alcuno modo vedere la viuinita ma chi ve de quella no e simplice bomo ma epiu cha bomo cioce prini legiato de gradissima durita a fanctimonia da dio. Et questo excello de mente e el tertio modo impero che san Ibomaso in la predicta questione de raptu mostra che la mête humana per dinina virtu e rapita a contemplare la verita dinina in tre modi. Asimo per certe similitudine imaginarie vedute in vi hone imaginaria. Secundo per intelligibile effecti: como fu lo excesso de Danid vicente. Ego viri in excessi med omnis bomo mendar. Tertio e rapita ad cio che la contempli in sua essentia ttal su el rapto de Isaulo t ctiam de Asovse tassai congruentemete impero che si como Aboyse su el primo doc tore de indei cosi Isanlo su el primo doctore de legente de Adam Angustino nel nono sopra el genesi crede che in quella domitione quando li fu tracta la costa chel fusic rapito ad ve dere la escentia de dio. Iser questo excesso dimente tu compre bendi la sublimita de lanima: como per excellente virtu intra ad quello secreto de intima quiete a ad quello arcano de sum

111

11/1

11100

don

libel

lecet

qual

dosc

forra

rarce

dictu

avec

parin

nein

liped

milter

fimo

mot

alam

face

ralev

biaco

tata

difoc

love

paru

mod

paru

chel

ad 3

liari

colo

defi

for

ma

ma tranquilita coniungendos a vio sublimandos per sino a la speculatione de la divina gloria e trasformandos in quella medefima imagine zetiam como per efficace virtu non aban dona el suo corpo ma vinisica quello cum forma de vita nota li belli nomi z officij ve lanima vice Indozo nel vndecimo ve le ethimologie lanima e victa anima quado vinifica el corpo quando vole e victa animo quando scia e victa mente quan do sericorda e memoria quado bene undica e rasone quando spira e dieta spirito o vero per ebe ba natura spirituale spi rare e lo viare del fiato a demostrare lanima quando sente e dicta sentimento or al proposito asediante la prima visione cioe corporale se legenel testaméto vechio li Angeli essere ap paritiali patriarce: como recita el genefial capitulo decimo octano: che ad Abraam apparuerunt tres viria li quali lano Appedizapparechioe la refectione aper questi tre cognobe el misterio de la trinita. Et de Jacob e scripto nel capitulo triges fimo secundo. Et ecce vir luctabatur cum eo vsas mane ebe vno bomo cioe langelo in periona de dio cobatena feco fino ala matina ma da poi tutto lieto dicena vidi dominu facie ad facie a falua facta estaja mea loga cosa seria narrare le como rale visióe de patriarci applica como de Elia delyseo desho bia consolato da langelo iraphael de la vergine aparia visi tata da Babriel de la columba veduta dal baptista di elinque di foco vedute da li apostoli de sancta Licilia visitata da lage love san Maulo roe sancti Gernasio r Motasio li quali ap parneno ad fancto Ambrosio non pormiente sed shupente co mo egli testifica de Lbusto in forma de fanciullo el quale ap parue ad Augustino contemplante la trinita quando li vire che li era piu facile ad ponere el mare in la piccola fossa: che ad Augustino ritronare quello che cercana. Quanta fami liarita babiano bauta cum liangeli san Dominico Tsan Fra cesco valtri sancti v sancte el vimostra la copia vele bistorie ce clesiastice. Abediante la secunda visione cioe immaginaria in fomno Jacob vide la scala attingente sino al ciclo: como vi mostra el genesi al capitulo vigesimo octavo per laqual scala

n

ae

C

ice vii

iof

me

top

1113

fen

obc

icra

vici

deri

enir

1110

me

iesto

nafo

ana

nore

invi

ofu

11115

1/113

3/31

200

coe

ella

110

0:0

171

111

era figurato christo Jesu: como testifica Augustino nel sexto decimo di civitate dei al caplo trigellimo octavo Joseph vide. in somno le visione ple qual vene in odio de li fratelli: como pone el genesi nel capto trigessimo septio costa Joseph sposo de maria apparue langelo in fomno como dimostra san Alda theo nel primo z secudo capitulo ad lidelya dormiete sotto el geneuro apparue langelo: como escripto nel terzo libro de li Real capitulo vecimonono. Et nota che quado li pobeti ha uenano le visione intédenano la sua significacióe ipero che of ce vaniel nel capitulo vecimo Intelligeria enis opus est i visio nez san Bregozio nel vndecimo libro o morali al caplo quin quagessimo prio Lü eniz aligd ostëditur vel auditur z si itelle ctus no tribuitur, pobetia minime est perche pharaone no era appleta vededo la visióe de le spigbe del grano piene a vacue no la intere cosi vico de Mabucdonoso: voe Balthasar de li quali glo vide la grade statua glto vide vua mano scribete nel muro no essendo propheti no intedeuano le visione. Alterius allo che pone la littera del somno laudabile li doctori quado li danno la spirituale intelligétia exponeno quello reposso del formo pla cotéplatione como al presente bai audito Grego rio nel pricipio de gito capitulo molti altri fancti bano baute velevisiõe i somno como san Isietro posito ipresione actuu ouodecimo. Einchora come functa Lucia vide la beata agata Erad vire v tutti feria ipostibili. Et no solu sono stati abstracti in fomno li fancti ma etia spesso vio li ba abstracti vigilado in oratione a ptemplado como e victo visopra questo internene ad Esaya Wieremia Ezechiel vaniel rad altri pobeti reomo escripto ili acti deli apostoli al caplo decimo san Mietro ora do cecidit sup en mentis excessis a vide el cielo aperto a vno lenzolo pieno de aiali ap glla vtile visione intere che doucse receuer ala fede ogniuno: che se volesse puertir similiter a san Stephano lapidato apparue christo à vide uno representario ve la viuina maiesta. Actuu séptimo capitulo san Toâne cuan gelista vice vi se nel apocalipsi al capitulo primo. Fui i spiritu in oñica die a li forno dimostrate tante mirabile visione quatu

la in

mene

guilin

policis

ciced

quid

inchal

erapt

aito oi

(papit

unola

coelei

questo

glaspo

coepu

hauere

13 9071

laprec

todice

Magu

face o

nonei

noin

vero

Icripi

capio

DIO I

DEM

piela

nnin

pour

non

que como e victo auati vormedo nel sino de Jesu ptemplasse la magnitudine de li secreti celesti vedi aducha quata e glorio fa gita domitione cotemplatina: gito Errafi a gito ercello di mente el qual internene a la inamorata sposa del verbo laqual vio se degna de evaltarla tanto p virtu del suo amore dice Au gultino nel suo manuale. Amoreanima se cedit recedita cor porcis sensibus vi elle no sentiat: que ou sentit per amore laia esce de li sentiment corporci in tal modo che no si sente se stessa quado sente dio Quelto accade quado la mête e tocata da la incffabile volceza voio: che quodamodo se robasistella imo erapta z vola va se stessa ad cio che possi fruire vio a socudita gito dice Augultino godedo aduos la sposa nel inbilo de tata fuanta meritamente el sposo ba pferta la adiuratione: che ni uno la vesti a che no sia inquietara ne visturbara p sino ad tato che lei elegera di leuarfiper attendere a le opere de charita. Et questo balti quanto al dono de le visione sopra naturale date ala sposa. La So. Molesse vio che potesse bauer almeno qual che piccola experietia de gito riposto a berche Jacob ha victo bauere veduto in facie el signore se li e stato cocesso di vedere la oiuma ellentia voici intendere. El Lon san Ibomaso in la predicta questione cétessima octuagessima nel artículo quin to oice che Tacob no vide la viuina ellentia ma la forma cioe imaginaria vide in la quale vio li faueloe. D vero perche pla facie cognosciamo le persone cognoscendo egli vio la cogni tione o dio chiamo la facie sua : como dice la glosa de Brego rio in quello loco. La .S. Sta suspesa la mête mia como sia vero che la dinina essentia possa essere veduta per et fauellare scripto i san Jaone al prio capitulo ol suo enagelio anel grto capto de la fila pila epistola cide che alcuo no ba mai veduto vio Deŭ nemo vidit vnquã. El Lo. vna parola de ilicolao d'Lyra salda el tuo dubio dio no e mai stato veduto seilicet co prebesiva ad copreder tutta la viuinita e ipossibile pebe vio e i finito z noi finiti z como dice el sapiete finiti ad ifinitu no lie p portõe ma estato veduto pattingetia cioe alquato po la pmis fione ò la sua carita. Alta verita la dimostra gregorio nel triges

10

d

eli

ba

edi

isio

un

elle

era

lave

ocli

ind

rius

ado

roel

rego

aute

ctuu

1313

acti

oin

iene

mo

013

1110

cile

fan

rio

1211

1111

irú



cena ritornare in li soi pristini elementi. Lonciosia chel corpò glorioso de christo doppo la resurrectione a li angeli non gu stauano questi cibi terreni estendo pascutt de li celesti a inusti bili como dicena sancto Raphael al denoto Thobia. Ritornando a la sposa dico che nel suo riposso estendoli renelati si secreti celesti ad cio che li manifesti al provimo el sposo quan do li piace la desta da la sua dormitione a li dice le infrascripte parole.

Lomo el sposo deseda lanima dal sonmo de contemplatione e la manda ad predicare cum doctrina e exempli.

Lapitulo vigeilimoseptimo.

Y Elrge propera amica mea columba mea formosa mea Treminel secundo capitulo de cantici dice dio leuati cioe da la contemplatione prestamente amica mia cioe per se de columba mia cioe per Innocena formosa mia per belleza de le virtude veni ad veilita del provimo per predicatióe a per boni erempli. Jam eniz biems transit. Bia e passato lo inner no de la spera mâdelita per el mio aduenimento in carne bim ber abijt a recessit la piogia de le male a berence docume qua epartita gia li fiozi de le virtu sono appariti in la terra nostra. Dimoltrami la facia tua per publica predicatione soni la vo ce tua i le mie orechie le orechie de la ghiefa fono mie impero che lei e el corpo mio Et nel capitulo octano li vice Amici au scultant fac me audire vocem tuam li amici ascoltano fa che audia la voce tua. Aberitamenti christo erborta li fancti predi catoriad amaeltrare le anime perche li vede hauere cocepto el vinino verbo riscaldante z infiamate como intedesti nel ca pitulo nono egli cognosce la aptitudie sua: como se dimostra nel capitulo vndecimo li vede effere fecudi a pieni pla lectióe meditatione oratione a cotemplatione occlarate nel capitulo pecimonono re cosa degna che parturiscano li occulti The fauri ve le mente Iboro. Aduncha lanima faneta vededofi ex bottata val sposo vole obedire. ADa sapendo che ad evequire tale officio se li rechiede la psentia e gratia del dilecto il dima da per compagno a coadiutore vicedo nel capítulo septimo.

e.

mi

co da

X

e ba

1008

vivi

a (0

nto?

pali

caro

ili al

io!

000

3/100

lap

TIG

4113

poi

163

Meni vilecte mi egrediamur in agrum comozemur in villis mane furgamus ad vineas videamus fi floruit vinea fi flores fructus parturiunt. Teni vilecto mio viciamo nel campo di ce Gregorio nel fertodecimo de moralinel capitulo octua gessimo Abotest nomine agri scripture sacre latitudo signari per nome vel campo si po intendere la latitudine ve la sacra scriptura impero che como le berbe de li viridi campi conten gono innumerabili z vinerli fiozi cosi moltissimi ne contiene la facra pagina de li quali tene vozci racogliere alquăti belisti mi sel tempo ne sera concello. La So. Et tanto me serano piu chari quanto che fono imarceffabili . El Lon. Sotto giongie la sposa veliberade de predicare. Demoramo in le vil le quasi vica per evercitio ve la vita activa covertiamo le gen te ad epse gente nel principio de la fede de christo andorno li apostoli lassando li iudaici citadini cosi vicena IBaulo como dimostrano li acti al capitulo tertiodecimo quoniá indignos vos indicaltis eterne vite ecce conertimur ad gentes indican doni voi o indei indegni de la eterna vita noi anderemo ad connertire el populo gentile. Seguita la matina cioe nel prin cipio de la ghiefa nascente 7 appropinquata la luce de la fede. Leuandon andiamo ale vigne. Ider il campo aper la vigna secundo Gregorio nel capitulo preallegato se intende la vni uerla ghiefa la qualce loco de predicăti. Inchora per le vigne pono fir intere le mente di fideli secundo che egli dice nel libro ouodecimo al capitulo octuagelluno octano oice aducha an diamo ale vigne Hidiamo fe la vigna e fiorita cioe fe ba bona voluntă per bono principio z se li fiori de bona voluta produ ceno li fructi de bone operatione: le quale sono necessaric secu do che io te veclarai nel capitulo sextodecimo. El volce Jesu vesidera che la vigna de lanima nostra vopo li fiori de le bone cogitatione a de li virtuoli principii tanto mature le vue a tan to bene disposita sia la nostra volunta: che di quella ne esca el buliente vino de fancta chazita a se bisognasse capanda nel toz chio de la croce el rubicódo sangue del martirio per suo amo re ma vio ne viffenda che ve noi non folamenti:como faceua

De!

gull

Libri

ama

cella

note

dapte

mole

ficant

etera

dehi

emoli

delap

fpienc

more

luceat

bona

modo

relear

ba. Al

dalau

public

noau

del vn

alim

myun

chefo

canto

Omi

Ope

Tun

Adu

lunes

timi

de la vigna de Israel quando diceua per Isaia nel capítulo quinto. 100 expectato che facelle vue z la mifera ha producte labrusche a spine de vicij Aber la eximia charita cum laquale ama dio quelta sua vigna e qsto populo suo licet ingrato non cella de pronederli de predicatori : liquali vinificano a induce no le anime a la cognitione del suo creatore le infiamano za daptano ad ogni virtu: como te vivinel capitulo tertiodeci mo le fortificano contro li infulti de li spirituali inimici le puri ficano da le macule di peccati attendeno ad quelle col fancto exercitio de la vita actina ad le anime vtilissima: como inten delli nel capitulo decimonono a nel capitulo vindecimo in la expositione de le mamille de la sposa. Ellterius tu non dubits dela predicatione esfere el bono exemplo dato al proximo col splendore de la vita laudabile del quale dice el macstro de la more christo Jesu benedecto in Adattheo al capitulo quinto luceat lux veltra coram bommibus vi videant opera veltra bona z glozificent patrem vestruz qui in celis est. Et ad questo modo de predicare ogniuno li e obligato reefficace ad falua re le anime conciossa che magis mouent exempla quam ver ba. Alsa el virtuofo nó cerchila propria gloria fi quella de dio val qual procede ogne spirituale thesoro a se le tue virtu sono publice desidera che sosseno oculte. Et che li mali exceli siano nociui lo intendesti nel capitulo vndecimo in la expositione vel vndecimo mébro. Et tanto babundano le rie perfuañone z li mali exempli z intanto fono accresciuti li vicii: che de alcu ni virtuosi e facto vno riso se no fano como li viciosi intanto che spesse siate li condescendeno per questo dicena Dante nel canto pecimo octavo pel paradifo. 12 militia del cielo cui io contemplo Adoro per coloro che sono interra Tutti suiati vietro al malo exemplo. Aduncha li ferni de dio 7 ancille in executone de la divina vo lunta vigilando procurano amorosamente la vilita de li pro rimi cum exortatione a cu integritade vita vero e che doppo

5

oi

19

In

13

cn

ne

Hi

110

TTO

11

sen

oli

mo

109

an

10

mic

de.

ana

VIII

ane

bio

1311

1113

du

clu

ne

111

cl

0!

le molte fatiche ricordandosi del suane sonno de contempla tione dal quale sono de stati desiderano de ritornare al gusto de la divina suavita a dicono cum David convertere anima mea in requiem tuam Lonvertite anima ne la tua requie con templativa de la quale lanima sidele essendo molto dramosa manisesta el suo appetito al sposo celeste per lo infrascripto modo.

noit

celit

pero

levice

relat

none

Adio

pefidi

per chi

ria:cb

Ao col

line cu

pling

level

bin fo

fono t

iofum

Lolui

re.Di

amos

qui in

lacpit

li And

nobe

5a fall

tafor

dagu

cedin

esem

Mata

tealr

loch

gran

Qua

Lomo quelli li quali gustano la vinina vulceza cresceno in de

siderio de quella. Lapitulo vigessimo octavo.

Temadmodum vehderat ceruus ad fontes acquaruz ita vehderat anima mea ad te veus Loh como el ceruo affaticato vehdera le fontane vele acque in tal modo vehdera lanima mia te voi refrigerio mio. ha repleta lanima ina morata vel sposo eterno ve quanta se voglio suanitade super na non e mai tanto satiata: che rimaga senza appetito vi quel la: ma quanto piu ne riceue tanto piu e famelica e sitibunda. El figliolo ve vio summa sapientia vel padre e el suanissimo cibo ma egli vice per lo ecclesiastico nel capitulo vigesiquar to. Dui edunt me adbuc exurient e qui vibunt me adbuc sitiet Quelli li quali me mangiano ancora baueranno same e quel li che me vero el victo vel saluarore in Joãne al capitulo quar to. Dui vivo el victo vel saluarore in Joãne al capitulo quar to. Dui vivo el victo vel saluarore in Joãne al capitulo quar to. Dui vivo el victo vel saluarore in Joãne al capitulo quar to. Dui vivo el victo vel saluarore in Joãne al capitulo quar to. Dui biberit evacqua quam vabo ci non sitiet in eternum.

Lon. Lolui el quale beuera de lacqua de christo non ba uera sete in eterno. Secundo Bregorio nel decimonono de morali al capitulo quartodecimo lacqua del signore e la vera scientia li gustatori de la quale rimaneno cotenti. Ider questa sublime aqua ancora e significato el spirito sacto da christo Iesu: a chi el reccue: como egli dice: siet in eo sons acque salientis in vitam eternaz sera facto in se uno sonte de acqua ascendente in vita eterna lbomo in questa vita non po estere veramento contento perche estendo creato a sine de possede re el cielo solum albora sera cotento quando regnara in quel lo. Satiabor: dice Danid: cum apparnerit gloria tua a sancto Augustino dice Zecisti nos domine ad te a inquietum est cor

nostrum donec requiescat in te. Mon te maranegliare sozella se li repleti de la diuma suanita sempre stand cum appetito im pero che e grande differentia inter le delicie carnale a spiritua le vice Boetio nel tertio libro de consolatione: che la sacieta ve la volupta carnale epiena ve penitétia cioe ve fastidio ma none cost in le oclicie spirituale impero che non generano sa stidio ma suanissimo vesiderio non penale non laborioso ma vesideroso ve piu gustare z ve crescere in quella vulcedine z per quelto bai la veclaratione vel pmisso fauellare ve la sapié tia: che quelli che ne mangiano non restano senza same. Que sto conclude san Bregozio in la omelia vicedo spirituales ve litie cum babentur funt in vesiderio tantogs a comedente am plius esuriuntur quanto ab esuriente amplius comeduntur. Le velitie spirituale quando se banno sono indesiderio e tato piu sono desiderate da quello che le gode quato dal famelico sono piu gustate. Et sopra Ezechiel vice Bregorio quuz quis ipfum quem amat viderit-in amozem eius amplius ignescit. Lolui che vede gllo el quale ama più se accende nel suo amo re. Dicamo de li Angeli se dice in san Abatheo al capitulo de cimoloctano Angeli eorum semper vident faciem patris mei aui in celis est. Dice che sempre vedeno dio ma san Mierro i la epistola vice. In quez vesiderant angeli prospicere vice che li Angeli vesiderano ve guardare in vio el vedeno z vesidera no de vederlo cosi li beati sono saciati de la visione dinina sen za fastidio immo sempre appetiscono de saciarsi. In tal suaui ta sozella non se troua fine z el gustante cognosce chel ce e piu da gustare: impero che isquello mare infinito de la divina dul cedine non se li retroua fondo al quale mai non peruenendo e sempre satiandosi non perda el suaussimo desiderio. Infor mata dungs dal padre begnigno relevata dirai amorofamé teal tuo redemptore Damantillimo sposo chi sera mai quel lo che te possi comprehendere. Quando so te comprehedo in grande copia tu me cresci in immenso tu te vilati in infinito. Quanto piu te abracio amante oulcissimo quato piu te predo

13

io

11

on

Na

orc

100

lruz lccr

defi

11113

Iper

due

nda.

uno

finct

quel

mar

am. nba

000

rcra

icita

dri

que

uus

Tere

cde

nel

to:

tu me pari piu volce maiore z incomprebenbile. Et con piena de ogni gaudio sempre ricerco gaudio in leticia in te ritrono sepre fine de mia alegreza ma i me rittouo sepre pricipio d desi derio che eosa faro io! Sono tuta piena de dio a di allo semp auidissima ma questa anidita equesto desiderio non manco me offecta como la plenitudine Ecce sposomio esendo ebria. bo sete 7 sempre sitibunda sono ebria ne e fine alcuno ad que sta ebricta ne termine ad questa anidita in la tua polcesa li bea ti sono satiati e banno same sono ebrij e banno sette ognimo de lozo ha cio chel vole no perdendo la suaue cupidita oaniu no erefecto a volcemete famelico del suo desiderio e saciato rardente rfinalmente sempre nouo in le perpetue r noue oe licie. Bai adunque intero sozella como lamoze spirituale z in satiabile. La So. 100 audita questa egregia oditione e mol te altre di quelto excellente z immaculato amore cum grande suauita de la mente mia. Et non cello de maraucgliarmi del erroze de la amentia a infipientia de la cocita a miseria dalcu ni obtenebrati mondani li quali ad questo amore non oano el core ponendo in vanita ogni loro cura. Quato al presente tra ctato ad me gratissimo vedoni esser afaticato sopra nostri me riti die veremuneri folum verichiedo che vnaltra fiata me faciati participe de li fiozi promessi. El Ló. Da me indocto z in amore frigido ai recenta piccola oblatione Dio me doni principio raccrescimento del suo amore per li fiori promessi recurrero ale conclusione del maestro que altri Theologi vn de cognoscerai como el Re celeste adozna le sue spose fidele cioe le mente. De soi fideli amatori de corona de sapientia.

ell

1111

1110

11/11

Ein

anol

nilo

119

(erta

MSh

WHI

amo

loice

thefe

puel

Dier

poif

logij

mole

Reli

HHG

rain

dola

prim

lto 3

info

Lomo in ogni tempo vio ba vonato ale anime sue spose li

omamenti de sapientia.

Lapitulo vigessimo nono.

Dua sapientie potauit cos. Qualt omaméti babbia va to el celeste sposo ale anime sidele el vimostra la sancta chiesia in le preallegate parole tracte vel capitulo quintodeci mo vel ecclesiastico v vice che le ha abeuerate ve aqua ve sapi

entia Di questo omameto sono state vecorate le anime ve pri mi parenti val principio ve la creatione vel mondo como vi moitra el libro de la sapientia nel capitulo decimo. Similiter li succedenti como Abel Enoch el quale camino cu vio 7 no coparue Moe fabricatore de larcha piena de mistici sentimen ti Abraam. Isaac Jacob Joseph serus de vio sapientissimi Adoyse magno voctore Josue suo ministro Job pacientisti mo li Judici vel populo de Israel li ppheti Samuel Banid Melia Eliseo Isaia Mieremia Ezechiel Waniel cum molti al tri loro antecedenti e sequenti li scriptori de la sapietia. como fu Salomone philone Jesu figliolo à sirach a molti altri: che feria longo narrare de quali tutti dice David nel pfalmo 190 tas fecit vias suas moisi filijs Israel voluntates suas Da poi venuto el fiolo de dio ad estere nostro fratello z de le anime amozofissimo sposo piu adentro induste li electi apostoli in li soi cellarij: manisestandoli piu chiaramenti li alti secreti de li thefori superni: la voetrina ve quali li banno explanata preci pue li quatro luminarij del mondo 7 fancti cide Augustino Wieronymo Ambrosio Bregorio z molti altri voctori sono poi succeduti lissibtili viscusor ve la verita cioe li sacri Theo logi de sapientia ornatissimi de la cui professione al presente molti se ritrouano adomanti el campo de la sacra scriptura Relucenti precipue in li tre ordini mendicăti : como vi fancto Augustino di sancto Dominico que sancto Fracesco quanco ra in altri ordini Del quale campo maxime del maestro: secu do la promessa tebo racolti certi pochi fiori vi tre manere li primi prengono ali Angeli li secundi ala incarnatione de chri sto Tesu li terci ala sanctissima trinitade li quali fiozi te offero in substantia intermettedo linomi de doctori p piu breuitade.

Lomo fra li omamenti de sapientia li ba dato intelligentia

ve li Angelici misterij. Lapitulo trigesimo.

Tritque deus siat lur e facta est lux In la creatione del mondo disse lo eterno Dio sia facta la luce e su facta la luce San Thomaso del quale sono conclusione alcune i il

na

10

resi

mp

nco

bija

que

bea

uno

gniu

OBET

iede

mol

ande

n del dalcu

mod

tetra

nine

a me

locto

Doni

melli

ti vii

idele

ofeli

903

ncta

deci

fapi

sequente dice i la prima parte a la quertione sexagestimaprima mi che Aldoyse nomino li Angeli col nome de luce o vero del cie lec lo perche fanellana a populo grollo de intellecto Questa luce rak questi Angeli secundo Dionisio de Angelica bierarchia alle bal gato dal maestro nel secudo ala distinctione nona sono distin nel cti i tre Micrarchie z ogni bierarchia batre ordini vnde sono che cognoscuti none ordini ve Angeli ve quali. El primo ordine clfu inferiore contiene quelli liquali simpliciter sono victi Angeliz lare Tono anunciatori de le cose minore. Mel secundo ascendente lent ordine sono li Archangeli anunciatori de le cose maiore. Mel deli terzo le virtu così dicti impero che per lozo sono facti li mira ann culi. Mel quarto sono le potesta liquali potentemente rifrena la co no li spiriti nocini. Mel quinto li principati dispositori de le co form se a principij ad fare exequire li vinini misterij. Mel serto le vo Does minatione perche transcendeno li prenominati. Mel septimo qua sono li troni in li quali:como in sedie: Idio sede aper epsi ve lunt cerne li indicij. Mel octavo li cherubini chiamati plenitudine qua de scientia. Mel nono vintomo a limperatore superno sono li seraphini li quali sono interpretati ardenti perche sopra li altri che ardeno de feruida charita La angelica natura fu creato da dio inli nel cielo impireo nel principio del tempo i tal modo che crea An to el cielo subito de angeli fuisse ornato ma doppo breue mo mec rula doppo el primo instante mediante el libero arbitrio re inita cento da dio lucifero dinento superbo amolti angeli de ogni ucri ordine consentendo ala sua ambitione: per la quale volcua diro esere como dio: insieme cum lui surno precipitati del cielo da ton Larcangelo adichaele principe de la militia de la maiore par tanc te de li angeli li quali el suo libero arbitrio bauenano vsato in non bene nel quale furno confirmati da lo imperatore superno de dunc li peruersi alcuni ruinozno ne linfernale pfundo alcuni rima pier sero in queste aere caliginoso e temptano lbomo per trarlo te con co in politione. El numero de li angeli e tanto che excede ogni 917 numero de cose corporale. Quantunque li angeli siano spiriti Sch sono tamen in specie differenti da lanima. Administrano egli

per voluta de dio tutta la creatura corporea reomo ministri monedo li celi sono causa de la generatione 2 corruptione de le cose inferiore Quando assumeno corpo valcuno elemento tale corpo non impediffe la sua virtu ne lo portano in cielo ne ba bisogno de li cibi li quali pare che gustino como intendesti nel capitulo vigessimoserto. Dio fanella a lozo repsi a vio no che babino lingua pallato ne venti va formare le parole alba el suo fauellare a vio e lo esfere i sua presentia rel viuino fauel lare a lozo no e altro che illuminatione che manifestarli la pre sentia del suo volto laquale fruiscano a la lozo voce in laude del conditore e la rasone de lanimo de intima cotemplatione Inter loso etiam li Angeli parlano ma la loso collocutione e la concordantia ve la bona volunta. Pone bisogno che ini fomno le parole done in contemplatione de dio la bona volu ta de tutti li angeli se cocorda. Luno angelo fauclla alaltro in quanto ordina el concepto proprio ad manifestarli la sua vo lunta. Li angeli superiozi amaestrano li inferiozi de li secreti li quali piu chiarameti intendeno da dio a li regulano in quello che li incombe de operare. Tutte le perfectione le quale sono in li Angeli sono più perfecte in li superiozi. Essendo li noue Angelici ordini differeti. Anchora se dice che li angeli de uno medefimo ordine non sono tutti equali. Lo angelo po in vno instante insieme odire a intendere vinersi: li-quali parlino vi nersamente. El fauellare de vno Angelo a laltro non e impe dito per vistantia ve loco. Epsi sempre assisteno a vio inquan to imediate vedeno vio. Li offeriscono le nostre oratione. por tando le anime in celo le collocano in li ordini viu vegni o me no secundo che bano meritato in la vita presente z in ogni or dinc li sono collocate le anime felice. No lanima meritar piu premio che langelo per la difficulta del diuturno combatere contra la carne: contra el mondo: 2 contra li maligni spiriti z maxime per rispecto de la passione de Lbristo, Ende li In geli non banno quello coro nulla aureola: la quale e vno gan dio accidentale de le opere facte per rasone de la banuta excel

1113

lae

luce

alle

diffin

fono

adine

Igelia

dente

2. 19d

1 mira

Threna

xleco

olean

pamo

eplice

rudine

fonoli

Ilialm

010 60

e cres

nemo

trio re

coghi

volcus

elo 03

nepar

btom

nove

171713

irlote

ogni

pirit

oegli

de lente victòria Ada fi dona. Adrimo a le virgine perche banno 1110 superata la carne. Secudo a li sancti voctori predicatori e san alti cti confessori perche banno superato el modo lo inimico r se till minando la voctrina banno connertito li populi. Tertio a li 1117 fancti Adartiri perchebano sostenuta la morte cum acerbissi COIT ma pena. Lo Angelico itellecto e fi oegno: che fubito ha tutta hal la cognitione de la cosa ma lo bumano non puo intendere se volt non apoco apoco cum viscosso conciosia che lhomo intende Deri per specie imparate va le cose ma lo Angelo intéde per specie meg inate in sestesso. Tero e che la scietia aquistata in questo mon theo do persenera imparadiso ne lanima vnde li sapienti se ritroua no piu quello gaudio di quella sua scientia acquista. Le anime Titi 10 in paradifo se cognoscono luna laltra z li Angeli perche da li man felici spiriti e erclusa la ignorantia conciosia che Idio li scusa vno spechio nel quale cognosceno ogni cosa creata. Quid est Il. quod non videant: vice Gregorio nel vialogo: qui videntem omnia vident. Lbe cosa non vedeno quelli: liquali vedeno lo inspector de ogni cosa. i dio se vede el tutto Dante introduce Adam nel canto vigellimoserto del paradiso el quale li dice. naru Indespiro senza ellermi proferta. וווה Dante la voglia tua discerno meglio. Elf Lbe tu qualunque cosa te piu certa. tura Mer chio lo vegio nel veracespeglio. cud Lbe fa disse vareglio a lattre cose. re.e E nulla face lui di se pareglio. ner Quanto ad la cura la quale li Angeli minori banno di guar che darelbomo crede esserti manisesto ogni persona bauere voi 1018 Angeli circa di se luno reo per suo exercitio laltro bono p suo Dis adiutorio: el quale li e deputato statim infusa lanima nel cor car picello existente nel ventre materno z mai non lo abandona fun domentre chel viue. A la custodia de le provincie sono depu del tati li Archangeli zad tutta la natura bumana li principati. mo De le Angelice melodie resonante nel conspecto veltbrono 90 de la maiesta superna non scio che dirti ma penso che li splen re

denti Angeli a migliara pe migliara cum trombe dignissime molto piu preciose che none lauro ne le gemme sulgente cua alto a seltiuo canto in iubilo de leticia triumphale excitano tu ti li ordini cioe de li Arcangeli per sino ali cherubin a seraphi ni a connocano a iubilo ogni exercito de spiriti beati In loro compagnia triumphano iocundissimamente tutte le anime beate a cum li ochi attentissimi tutti stano cum li denotissimi volti ala sanctissima trinita tutti ardenti de laude a de amore de regratiamento a de gloria dinina parmi de lassare multissi me altre conclusione de li angelici munisterii tractate da sacri theologi concio sia che me restino altre belle cose da decla rarti.

Quale natura dio babia piu amata o la Angelica o la bu mana Lomo la vergine Abaria fu admirabile in tutti li soi ac ti. Lapitulo trigessimo primo. Asquam enim angelos apprebendit sed semen abrabe apprebendit se alcuno interrogasse san Isaulo: qual natura Dio babbia pin amata la Angelica o la bumana egli viria le parole predicte scripte ali bebrei al secundo capítulo. El figliolo de dio in la fua incarnatioe non ba affumpta la na tura angelica ma si la bumana z per tua consolatione nota se cudo li facri Theologi che ouplice e lo effecto del vinino amo re. El primo effecto e de creatione el secundo e de incarnatio ne redemptione. Secundo lo effecto de creatione dicono che ba amato piu la natura angelica pehe la ba creata de ma iore excellentia z potentia che la bumana aggrauata z onera ta del peso de la misera carne abasecundo lo effecto de la in carnatione r redemptone ba piu amata la natura bumana af fumendo corpo del seme de Abraam: como dice paulo: non de la natura Angelica a ba redempto lbomo caduto in croce morendo per alteza de amore cosa che non ha facto per la an gelica ruina. La So. Et de questi dui effecti quale e maio re! El Con. Dicono che lo effecto de la creatione e piu de

no

rse

ali

dille

litta

refe

inde

Xce

mon

tona

looli

fcufa ed of

ntem

nolo

iduce

dice.

gual

cool

100

0113

cpu

an.

one

gno in li Angeli tăto che lbomo stara în questa valle ve lachti me ma in la gloria superna se ritrouano alcuni de nostra natu H ra piu eraltati che li Angeli maxime el nostro Idadre a fratel 06. lo asposo chisto Jesu vero vio a vero bomo el quale sede a 1164 la vertra vel padre sopra ogni angelo. Lui enim virit aliquan Del do Angelorum filius meus es tu ego bodie genui te. z adoret foiti eum omnes angeli vei. Mon bai victo ad alcuno angelo vice men Maulo tu sei el mio figliolo bo ti generato Ada lo adozino tu cula ti li Angeli de dio. la beatissima carne de christo vendendo li oali bomini in paradifo bauerano occasione de maiore leticia cha DEF li Angeli vedendo la sua natura tanto magnificata Lontem neol pla el suo sinesurato amose verso de noi per il quale ne ba re infec dempti. Lassando li maligni Angeli in perpetua vamnatione nale li quali non ba supportati pure vna bora conciosia che noi ex dore pecta vandone molto tempo ve penitentia z ne segue cum 9911 amore oulcissimo: como segue la madre el suo figliolino. men La So. Dimmensita de la charita vinina r al tutto ceca bu cunc mana ingratitudine. El Lon. Alsa poi lochi ad la Regina del celo vedrai esfere vera la scriptura: che dice. Exaltata est GIL fancta dei genitrix super choids angeloiuz ad celestia iRegna non Et credeno li sancti voctori non solum lanima de Aldaria ocla ma etiam el corpo suo purissimo esfere exaltato sopra li Ange fun lici chori ad cio che lei sia altissima in cielo como su evaltatissi nelt ma in terra z che vignissimo fosse el tabernaculo nel quale vo grac 301 ueua babitare la viuina maiesta per questo rispecto vi molto tempo ananti Dio volse che lei susse mirabilmenti da li patri **Sua** arce figurata a da propheti pronunciata uno doctore del ordi lai ne nostro Antonio rampegolo genoese nel libro de le figure del testamento vechio molte ne adduce al preconio de maria rad demostratione de la sua purita recita le parole del Bene fial trigessimo septimo capitulo: como tuta la terra de egipto Sh fu tributaria a Asbarase excepta la terra sacerdotale a vole p gha figura: che ogni creatura bumana fia subiecta al peccato ercepto la terra virginea madre de Jesu summo sacerdote la

quale p speciale privilegio estata libera da ogni peccato vnde Anielmo nel libro del concepto virginale dice del splendore de Abaria. Decuit vi ea puritate niteret: qua maior sub deo nequit intelligi. Era cosa decente che la virgine resplendesse de vnatăta purita: che no se ne possi intendere alcuna maidie fotto dio. Et di questa sententia da alcuni se forma forte argu mento: che aparia nata dell'irpe regale fia cocepta fenza ma cula de peccato originale per speciale prinilegio donato a lei val figliolo vel summo Imperatore: el quale vouca nascere de tanto purulima virgine la quale mai no folicitata imonda ne di alcuno peccato maculata se lo Angelo bono nó su mai infecto de peccato alcuno ne Adam ne Eua di peccato digi nale quanto meno el ocuca elicre la madre de dio ad resplen dore de maiore purita la quale sia sotto idio Lum de peccatis agitur vice Augustino nullam prossus ve virgine volo facere mentionem. Quando fi tracta de li peccati non voglio per al cuno modo che sia facta mentione de la vergine Abaria. De gnamenti aduncha e stata eraltata sopra li chori de li Angeli non folum per le predicte vignita ma etiam perche ogni acto oc la vita sua su oe mirabile excelleria. Secundo le bistorie lei fu miraculosa popo la sua nativita nel acto de la presentatióe nel tempo quando in tanta teneritudine ascese per se stella li gradi ve laltare. Adiraculofa in la vesposatione al sanctissimo Noseph vemonstrata piena ve gratia va lágelo Babael in la fua anuciatione.per sua profunda bumilita reputandos ancil la in la virtu de sua prompta obedientia concepete el dinino figliolo mediante la obumbiatione del spiritosancto pil qua le conserno la gloria vil splendore de sua virginita. Lontem plamo la piena de carita in lo obsequio facto ad Elisabeth co gnata sna. Omata ve prophetia nel sno Abagnisicat quando viceua vel tempo futuro. Ecce en un bearam me dicet omnes generationes. Aedela i megi de li Angelici chori parturiri el suo figliolo primogenito a tutti cantare gloria in excelsis ded zin terra par bominibo bone volutatis. Et lei adorare quello

by

aru

atel

dea

uan

13:0

dice

lotu

doli

acha

ntem

na re

none

mora

am

110.

ca bu

egilla

itaest

cgna

**Jaria** 

Ange

ledo

iolto

patri

ordi

gure

aria

ienc

ipto

lep

aro

cla

suo figliolino el quale bauea generato. Et cum tenáce memo ria eferuare tutti questi misterij in la mête sua. Quata creditu che sosse la sua prudentia 2 sapientia in receuere li tre Adagi. Moi la cognosciamo esterestata obedientissima a la lege de Adoyse nel purificarsi doppo el parto. Lautissima nel fugire in egypto cumsancto Joseph perscampare el piccolino Jesu Solicita nel rico:nare in Mazareth per la admonitiõe vel An gelo Amozoffima nel ricercare el figliolo rimafto in Hoieru salem per conferire cum li voctori ve la lege. Benigna in pro curare el vino in le noze. Liberalistima verso la bumana gene ratione perduta in darli el figliolo per sua redemptione. Ida cientissima ne le extreme afflictione. Perseuerante in la sede senza oubitatione Lontinéte in le oratione cum la apostolica compagnia dopo la refurrectiõe. Lircundata de Angeli ? de apostoli ne lo extremo giorno de suo felice transito sublimissi ma in la sua assumptione sopra ogni scrapbino perducta sino ad la celatudine de laltissimo trbono. Eledila finalmenti dul cissima nel aduocare per noi miseri peccatori. Adiutrice de li periclitanti. spledidissima stella vel mare. Exauditrice ve ogni imocante. Llemente pla voulcissima sposa Abaria. Lompre bendi adunque quale natura vio babia piu amata la angelica o la bumana e sapi che facta la redemptione lo angelo no vol se essere piu adorato ma vire a san Joanne en angelista: como egli scriue in lo apocalipsi al capitulo vigessimosecundo Lon seruns enim tuus sum ? fratrum tuozum. Pon me adozerai piu perche bormai son tuo conservo z vetoi fratelli.

10

rur

Lo

VIL

cabi

elfig

010

130

dien

CIVE

com

alqu

000

com

che

CHIC

010.

DILL

qlio

feb.

ena

ena

qua

me

nale

qua

Suo

nita

psc

noi

ma

Lomo dio ba omato lanima de alcuna intelligentia de la in carnatione de Libristo el cui como sanctissimo si cum proba esser nostro cibo verissimo.

Lapitulo trigessimosecundo.

CErbum caro factú est de virgine Adaria Lo eterno ver bo fiolo del padre creatore de luniuerso ba tanto ama

to lbomo: che ba voluto esfere bomo. El creatore e facto crea tura. Lolni che rege el mondo era recto da le braze materne. Lolui che pasce ogni corpo vinente ha voluto bisognare de vno poco de lacte. Brande inclinatione la fua Amore in expli cabile viato verso noi ingratissimi. Donemo amare el padre el figliolò r el spiritusancto impero che in la sancta vnione da vio albomo tutte tre le persone se li sono adoperate quanto a la causa efficiente cioe el IBadre mandando: el Figliolo obe diendo z el spirito sanctó organigiando la carne cum la quale el yerbo sie vestito. Quanto a la causa terminante su cosa piu conveniente che proprie se incarnasse la persona del kolo per alquante rasone. Istimo perche lbomo e creato a la unagine pe vio zil figliolo ve vio e imagine vel padre z ideo molto fe conuenia al figliolo all'umere la carne del bomo. Secudo per che vouendo christo esfere figliolo de Albaria cosa pueniente era che folle figliolo de la vergine quello: el quale e figliolo de vio. Tertio perche vouendo el sposo procedete de la camera viuina fare de bomini figlioli de vio quello se conuenina al fi gliolo deplo dio quantunque el padre a il spirito sancto appie se baneriano possinto icarnare se li fosse piaruto. Ebristo Jesu enato oce fiate cice genito val padre eternalmente a voppo e nato de la candida virgine per nostra redemptione per la quale el padre lo ba evaltado donandoli nome sopra ogni no me volendo che ogni creatura lo adori celcîte terestre z infer nale 7 che la bumanita sua sancta beatifice li corpi bumani quando serano glorificati nel reame del celo. Questo vnico figliolo quelto sposo de le anime non solum su mandato dal Madre ma etiam lui stello se mando per la magnitudine vel suo amore pil quale volse ellere minore vel padre in la buma nita conciosia che sia equale al Madre i la viunita. Et allum pse tuta la bumanita impero che lanima z il corpo bisognaua no de reparatione. El verbo fu vnito a la carne mediante lani ma La carne non su primamente concepta: che la viuinita assumpta ma in la conceptione assumpta è in la assumptione

ino

ditu

lagi,

ic de

agire

3efu

लेसा

dien

inpro

1 gene

100

a fede

holica

dirde Limili

talino

luo art

cedeli

cogni

ompre

igelica

no vol

como

Lon

oterat

elain

noba

YCT

11114

eoficepta La fancta incarnatione licet che ha opera de tutta la trinita nó vimeno e victa eller facta de spirito sancto impero: rbe egli enne charita z vono vel padre z la incarnatione e fac ta per charita z dono de epfo eterno padre. Quátunque la in carnatione sia facta de spirito sancto non per questo egli e dic to padre de Livisto concio sia che se ritrona qualche cosa na scere de vnaltra z quantunque nasca di epsa non e impero di cta figliola de quella cosa: laquale la baproducta li capilli so qu no producti va lbomo z nó sóno pero victi figlioli ve lbomo molti altri exempli se potriano allegare Lbuito non e concep oc to de la substantia del spiritusancto ma si p operatione di epso po spiritusancto and queste cose excedeno lo nostro itellecto au (0) di Isaia nel capitulo quinquagessimo terrio Generationem nill eius quis enarrabit! Lbi potra enarrare la sua generatione! (an dicamo alcuna cosa piu intelligibile de la sancta carne de chai pic sto. La So. Andiro voluntieri qualche cosa ad costrmatio m ne de la fede del fanctissimo corpo de christo. El Lon. Mon ch bisogna che io te alleghi le auctoritade voctori sapédote: che 23 tutti predicano la verita di quello sacratissimo corpo la quale 03 verita non potria esfere piu lucida da poi che da tanti lumi e irradiata fola quella vel faluatore basteria el quale e verita in fallibile egli dice nel cuagelio de san Joanni al capitulo serto. OF A CARLAGARAGO Laro enim mea vere est cibus 2 sanguis meus vere est potus to ba la mia carne veramente e cibo r el fangue mio veraméte e be ueragio. Et questo sacramento e ordinato ne la substantia vel (a panez ocl vino impero che lo bumano gusto baueria bauto fa in orrore de masticare la carne cruda a di benef el sangue ma quel che fu non vedi cum lochio corporale el vimostrano al te ochio mentale li vinersi miraculi facti va questo mirabile sa cramento: li quali chiaramenti demostrando la sua verita ri moneno ogni oubio el quale ponelle lo inimico ad alcua mé te infirma. Et oc li miraculi innumerabile cuz brenita te ricor do quelti pochi-sequenti. Adiraculosamente banno vinuto al cumi o questo angelico cibo sensa altro cibo corporale: como

vire La Aragdalena a secundo che io interi uno beremita ali tempi nostri in terra de thodeschi non prehendeur altro cibo. Adiraculosamente cognobbe Elgone de sancto victore la bo stia non consecrata. quella refutando a facedosi portare el ve ro corpo de Lbristo miraculosamenti banno veduti alcuni L'bristo picolino in la bostia consecrata: como el vide quello bomo de dio de fanctissima vità z de infiniti miraculi in la sua innocentia sancto Micolao de Tolentino: 7 como quello el quale i le mane de sancto Basilio a laltare vide la vera carne de christo in specie naturale. Mon senza miraculo alcuni non poteno mozire auanti che receuesseno questo cibo Engelico: como iteruene a fancta Lucia ferita in la gola a fancta Abetro nilla a la figliola de fancto Idilario vad molti altri Adiraculo famente sono stati puniti cum accerbita molti liquali banno presumpto de receuere questo sacramento indegnamente: co mo interuencad vno religioso probibito vasan Bernardo: che non se comunicasse al quale el sacramento scarpo la gola zad aleuni indei liquali sono stati molto cruciati e tormentati val sacramento el quale baueuano in la bocca indegnamente Et como recita la bistoria de sancto secundo perche li sancti Justino 7 iouita essendo impresionati nó potenano reccuere el desiderato sacramento la pieta divina li-comunico median te lo obseguio de uno Angelo apparente in soma de colum ba. Brade e la moltitudine de li miraculi proceduti da questa fanctissima carne di christoli quali ritrouano li lectori de libri fancti. Abulti ctiam sono li Zbesauri spirituali a fructi eristen ti in questo manna supraceleste impero che ne lanima receven te quello cum ocuotione li e accresciuta la gratia gratum faci ente conciosia che spesso comunicandosi cum servore merita de effere più amata da Ebristo el quale non e mutato in quel la anima ma muta z trabe quella in sestello: como cali vire ad Augustino. Dec tu me mutabis i te sicut cibum carnis tue ADatuscrai mutato in me. Questo admirabile cibo: como intendesti di sopra in la scola del amore spirituale genera ne

ala

10:

fac

am

coic

a na

todi

Mile

omo

Incop

icplo

to an

onem

ione!

xchi

mano

. Aon

e:de

quale

umie

ritain

serro.

botus

teche

nadel

bauto

ie ma

no al

ile 13

its It

a mé

ricu?

roal

mo

lanima inertimabile iocundita la fa tutta observativa de comandamenti duvini roperativi de le sancte virtude Arde rectingue li peccati mediante el servore acquisito in la participatione de quello romo forte armatura desende lbomo da la perpetratione de epsi peccatiche per recevere quello cum sanctita mãco se pecca re piu diminuta la pena al peccatore quá to piue offerto per sua salute. Questo potentissimo sacramento non solum gioua ali circonstanti ma etiam ali molto lonta ninon solum a viui ma precipue a desuncti. Recipienti e non recipienti quello in acto ma in desiderio tutti ne trabemo ma rima visitade. Sinalmente egli dona vita eterna: como testis ca el donatore de sistemente egli dona vita eterna: como testis ca el donatore de sistemente egli dona vita eterna: como testis ca el donatore de sistemente egli dona vita eterna: como testis ca el donatore de sistemente egli dona vita eterna: como testis ca el donatore de sistema ducat bunc panem viuet in eternum.

Lomo li ba reuellato alcuni secretissimi de la sancta trinita

113

M

[3

CO

Sel

ne

re

de. Lapitulo trigessimo tertio.

Aptizantes eos In nomine patris a filij a spiritus san Octi apandando el faluatore nostro vulcissimo li foi bea tiapostolia regenerare leanime in breue paroleli vemostro la fanctiffima trinita vicendo aloso le pselibate parole scripte in san Abattheo al capitulo vigessimo octavo Baptizate le gente nel nome vel padre z vel figliolo z vel spirito fancto ve la inefabile z individua trinita ne banno scripto profundamé te li excellenti doctori Augustino e Ivilario le sentetie de qua li ba adducto el ADaestro de le sentetie in testimonio de la sua voctrina. Et el beato Atbanasio senza plivita ne ba vimostra to quello vebiamo credere ve quelle tre coeterne persone. pa dre figliolo aspiritusancto: como se vedenel suo simbolo. Quicungs vult saluns esse samiliare ad ogni religiosa perso na evercitata nel officio ecclesiastico da poi el spiritusaneto ba omato la scola theologica de la excellente comona de questo profundo misterio Aduncha ve la loro copiosa voctrina Jo ad te offerisco alcune poche sentétie. Possiamo cognoscere per quello che ne ha reuelato el vinino figliolo facto nostro

fratello quanto strecta e coinneta sia la charita de le tre perso ne quando egli vice per sancto Joanne al capitulo quarto de cimo. Mon creditis quia ego in patre a pater in me est. De no credeti voi che io sia nel padre z chel padre sia in me! Sapiati che io sono in lui zegli in me cosi el spirito sancto e in ambi doi per la vnita similitudine de natura del viuente dal viuen te non essendo in lovo disserentia no nascendo alenna cosa de vio se non vio proprio. Pe excede alcuna ve le persone laltra per grandeza ne voe sono piu cha vna ne tre: cha voe o vna la rasone pone sancto Augustino como dimostra el maestro nel primo ala vistinctione vecimanona nel capitulo item Di cendo che la grandeza de le persone e la verita valcuna de le trepersone non epiu vera che lastra ne voe o tre piu vere: che vna ma tanto e vera vna: como le voe o tre persone ve questo ne apparue uno grande miraculo fancta Llara de monte fal co de lordine de fancto Augustino in vita sua tanto contépla ua la fanctissima trinita: che doppo la morte sua in li soi sinte riozi li fozno ritrouate tre pietre di equale peso viteri? vna pe faua da uno canto de la bilanza: como le doe da laltro canto pesauano resiendo pesate tutte tre ogniuna de quelle pesaua como tutte tre. El dvedere questo miraculo vano etiaz al pre sente prelati renerendissimi. Quato al numero de le tre perso ne vico che in tal modo non vicono li fideli estere tre vei ma vno solo vio vnico creatoze z concorde rectore z gubernato re de luniuer so z cantandos in la chiesa la visione de Abraaz se dice Tres vidit z vnum adorauit. Mon probibisse la sede verissima essere victe tre persone impero che nel unico z vero vio ba cognosciuto esser la trinita ve le persone: le quale sono vno solo dio poadre figliolo espirito fancto e quantunga al padresia attribuita la potêtia al figliolo la sapientia z al spiri tusancto la clementia tamen el padre figliolo a spiritusancto equalmenti sono potenti sapienti z clementi ma quelle vir tu sono attribuite in speciale a le sancte persone de la trinita adcio che non credisti: che secundo el curso bumano el padre k ii

(0)

ier

cipa

Mala

1 fan

quá

men

Onta

enon

o ma

telhfi

anne

n eter

Tinita

19 fan

oibea

oftro

aupte

ate le

10 de

lamé

e qua

la fua

oftra

e. pa

olo.

arlo

obs

elto

30

cre

HU

fosse piu antiquo r piu debile per questo licattribuita la poté tia: chel figliolo fulle più giouene a manco fauto a ideo li eassi gnata la sapientia z chel spirito sancto non credisti amodo de spirito a vento rapido sosse aspero a crudele ideo lie attributa la clementia. In la sanctissima trinita el verbo e dicto figliolo impero che ha quella medefima natura: che ha quello el qua le a generato ne auanti fu el padre cha el figliolo ne cha el fpi re rito fancto ma le persone sono coeterne tu sai che non su mai 10 foco fenza fplendore ne fenza calore a fel foco fulle eterno co do fi eterni feriano el splendore vil calore essendo il padre eterno cosi eterno sono el suo figliolo z el spirito de ambe doi. Pota la degna verita. Quantunos el spirito sancto sia de la escentia tu. del padre non e chiamato figliolo como e chiamato chisto rc Vesu el quale convenientemente e figliolo impero che proce do de folum va vno cioe val padre z nascendo e vícito como cenerato Aba el spirito sancto procede da doi cide dal padre e ki dal figliolo cum multa absordita seria dicto figliolo de dui z qu ideo non e victo figliolo ma procedete. Dicendo Isaia vel fi gliolo le sopradicte parole. Beneration e cius quis enarrabit. 11 chi potra enarrare la eterna generatione cosi possiamo dire ini del spirito sancto la cterna sua processione bomo viuente no 911 potra explicare meglio intendera la sposa questi secreti quan col do spogliata la stola moztale vedera el vilecto de faza ad faza TE vero e che gia ha intero: como el figliolo estato mandato in ne voi modi. Istimo visibilmente quando vescese ad incarnarsi cile ne la quale missione egli etia se mando se stesso. Secudo e ma dato innifibilmeti ad ogni persona: la quale peruene ala sede de chisto re recenuto secundo la capacita de lanima rationa. le la quale fa profecta in vio albora fu mandato per effere bo mo mo al presente descende per estere cum lbomo la processione ne del spirito sancto similiter estata in doi modi cioe Eterna z Temporale eterna per la quale e proceduto eternalmente dal padre e val figliolo temporale per la quale vi continuo proce de ad fanctificare la creatura venendo a lanima cuz la gratia

du chilho dicente per san Joanne al capitulo vigessimo. Acci pite spiritum sanctuz venendo ad quella la adoma de li septe soi magnifici doni cide de scientia Lonseglio intellecto sotte za sapientia de pieta z de sancto timore visibilmente so man dato in lingua di soco sopra li apostoli z in specie di columba sopra la bumanita de chilho z per la columba non era mino re cha el padre licet chisto suste minos per la bumanita impe ro chel spirito sancto non descese per essere columba como chisto diuento homo perfecto inunsibilmente discende quan do volcemente tocca el core humano: como e victo nel capi tulo vigessimo secundo. La So. Isper qual causa el creato re si volcemente visita lanima sidele sposa sua dilectissima.

El Lonfessore Idrimo per sua bonta a clementia. Secun do perche la ba creata ala sua imagine a similitudine la qua le induce ad amare 7 visitare el simile a se lanima bumana quantunque nó sia ve quella natura che e vio tamé ha la ima gine de la fanctissima trinita. Dio etrino z uno lanima e trina z vna trina i potetia z vna i substătia i lanima sono memoria intelligetia a voluta o vero amoie se ricorda se cognosce e se ama pla memoria ba fimilitudme col padre pla intelligentia col figliolo per la volunta o vero per lamore col spiritusancto In la individua trinita non e altra cosa el padre che el figliolo ne che el spiritusancto perche sono naturaliter vno dio vna essentia vna vnitade z vna trinitade. Zamen personaliter el Madrenone el Figliolo ne el Spiritusancto ne el Figliolo Mersonaliter eel Madre ne el Spiritusancto ne el Spiritu fancto e personaliter el Madre ne el Figliolo. Dico che i lbo mo la memoria potentialiter non e lo intellecto ne la volunta ne lo intellecto e quella cosa: che e La memoria a la voluta ne la volunta e quella cosa che e la memoria ne che lo intellecto. Tamen de queste tre potentie constituta lanima in vno bo mo e vna anima Dio e tutto spirituale Innisibile immortale z impalpabile z cofi lanima. Aba ricordati che dio e creatore

alli

306

una

iclo

qua

digi

mai

1000

icmo Plota

cntia

brifto

proce

mo ge

oui?

Tabit.

o dire

nte no

quali

dfasa

ni ou

marfi

em3

i fede

tions

e bo

fione

113 7

legg

noce

aria

clanima e creatura Dio e fignoze vniuerfale de ogni cosa vi sibile z inuisibile z lbomo ba el dominio de le creature corpo ree inserioze Dio e principio z sine dogni cosa lbomo Adam su principio de tutti li bomini z e sine de le cose inserioze inqua to sono create ad sua vtilita dio ba conuenientia cum ogni cosa impero che da lui e proceduta ogni creatura Anchora lbo moba conuenientia cum li Angeli nel intendere cum li Ani mali nel sentire cum li arbori nel viuere z cum ogni cosa creata nel estere dio e tutto presente in ogni cosa creata z lanima del bomo e tutta in tutto el corpo z tutta in ogni parte de epso corpo dio e piu glorioso de ogni cosa cosi lbomo in christo e piu glorioso de ogni creatura. Da alcuna imonditia non po essere maculato dio: el quale e in ogni loco ne la anima e ma culata da qual se sia cosa excepto dal peccato. La So. Fo cre do che lanima de la donna sia anchor lei a la imagine de dio.

El Lon. La tua opinione e bona impero che dice apoyse nel genesi al capitulo primo ad immaginem dei ercavit illum masculum 7 feminam creaniteos. Hero e che lbomo ercede in questo che essendo vio pricipio ve ogni cosa lbomo bapiu del principale cha la donna conciosia: como dice Abaulo in la prima de Lorinthi al capitulo vndecimo non fu facto lbo mo per la donna ma la donna su somata per lbomo. Unde che lbomo e principio de la donna z per rasone de principio e piu similea vio main le qualita ve lanima la imagine ve vio cosi resplende in le donne: como in li bomini. De langelo z velbomo: qualefia piu a la imagine ? fimilitudine ve vio vi cono li voctori che simplicemete lo Angelo epin simile a vio Impero che la intellectuale natura la quale e la rasone de la imagine e piu perfecta in lo Angelo: el quale como e victo in tende subito senza discorso: che in Ibomo el quale intende cu discorso cu maiore difficulta. A langelo dice dio per Ezechiel al capítulo decimo octavo. Tu fignaculum fimilitudinis mee perfectus decore. Et epiu ellere fignaculo de fimilitudine: che essere facto a la similitudine. ADa accidentalmente per certi

respecti lbomo epiu ala imagine e similitudine de dio : che lo Angelo considerando: che dio sigliolo e nato de dio Badre cosi lbomo nasce de bomo no Angelo de Angelo dio e tutto in ogni loco: como e dicto: cosi lanima e tutta in ogni parte del corpo Dio e trino e vno cosi lanima e trina in potentie e vna in substantia Ada bora indico essere bene: che poniamo sine ad questi nostri sermoni. Infiniti quodammodo sono li sidi de la sapientia cogregati mediante la insusione del spirito sancto i li numerabili libri de sancti doctori de liquali sidi dio da ornate lanime spose sucolte del superno amore Aber ogni modo ponendole in essecto. Et se sono in ornate per mio dese cto spero mediante le vostre del sacra seriptura. Uniuer sa delicta operit charitas!

## द गात गुड.

Impressin Abediolani per Abagistrű Leonarduz Abacebel Anno domini. Ab. cecelexxxvii. die exxij. Abartij.



ah

po

lam

lquā

nico

Ilho

Ani

Irea

nima

colo

ritoe

onpo

lema

No cre

redio.

Dovse

rccede ba piu

uloin

to lho
Elnde
ipio e
peoio
gelo z
pio oi
a pio
oela
to in
de cii
chiel
mee
the



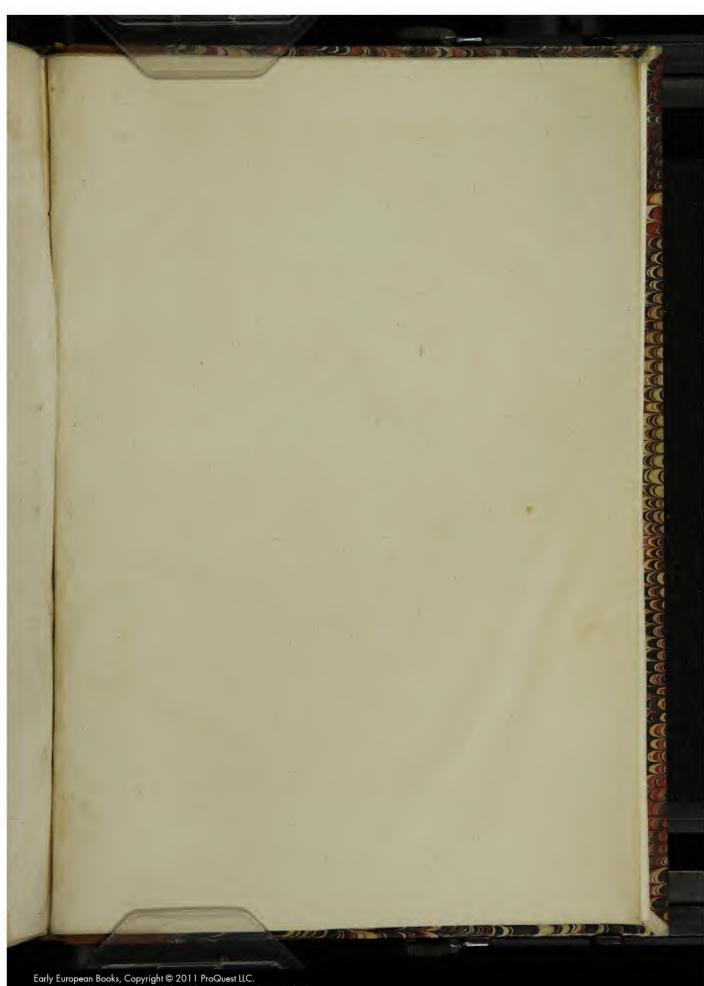

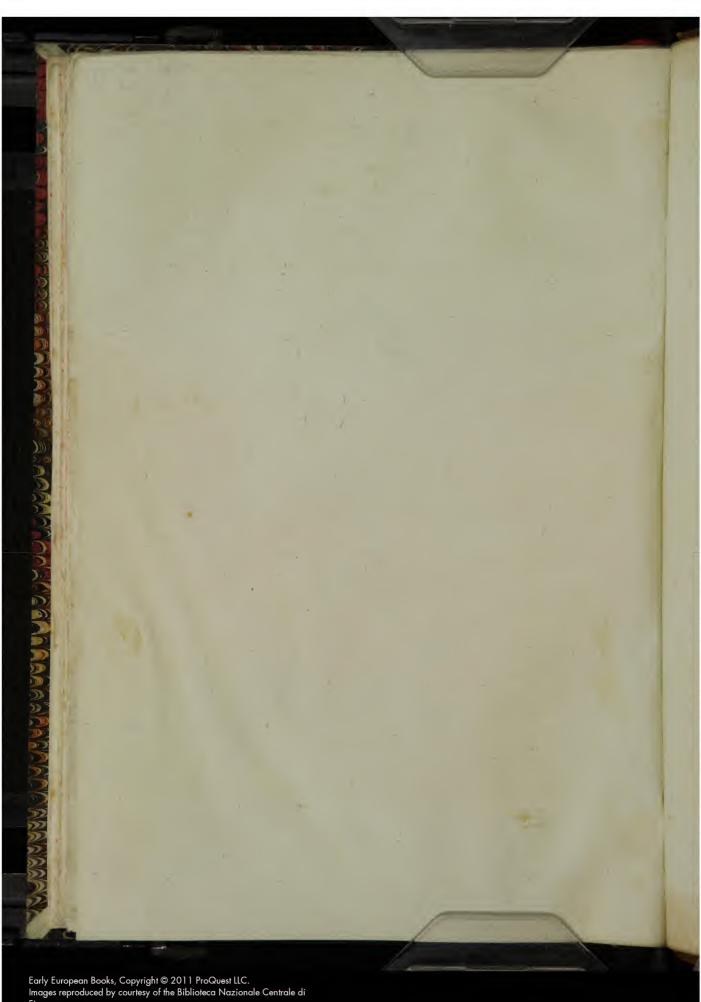

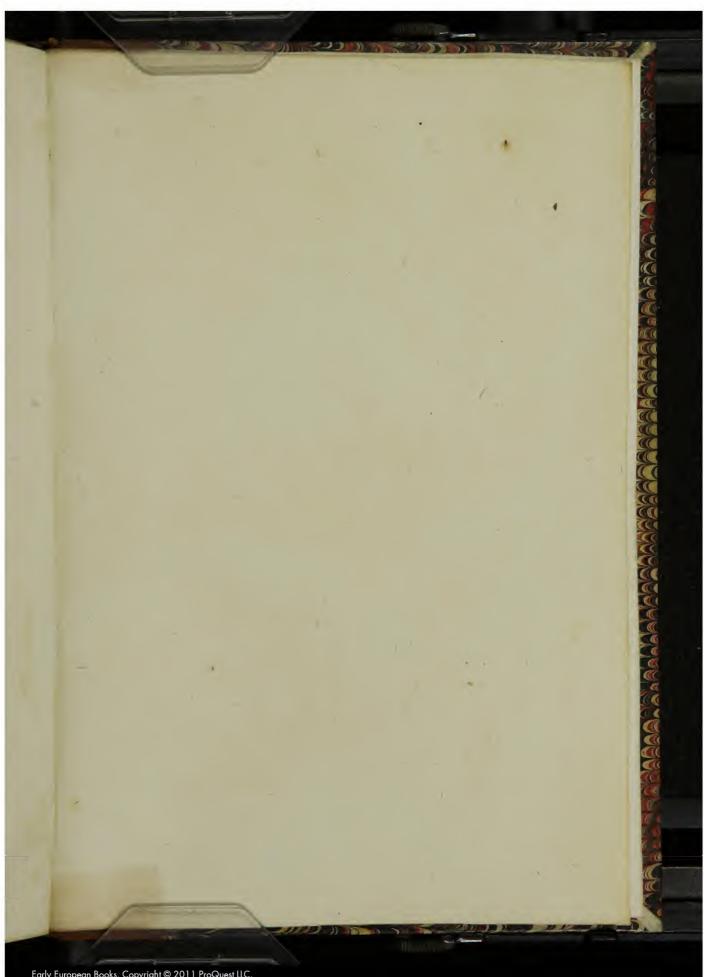

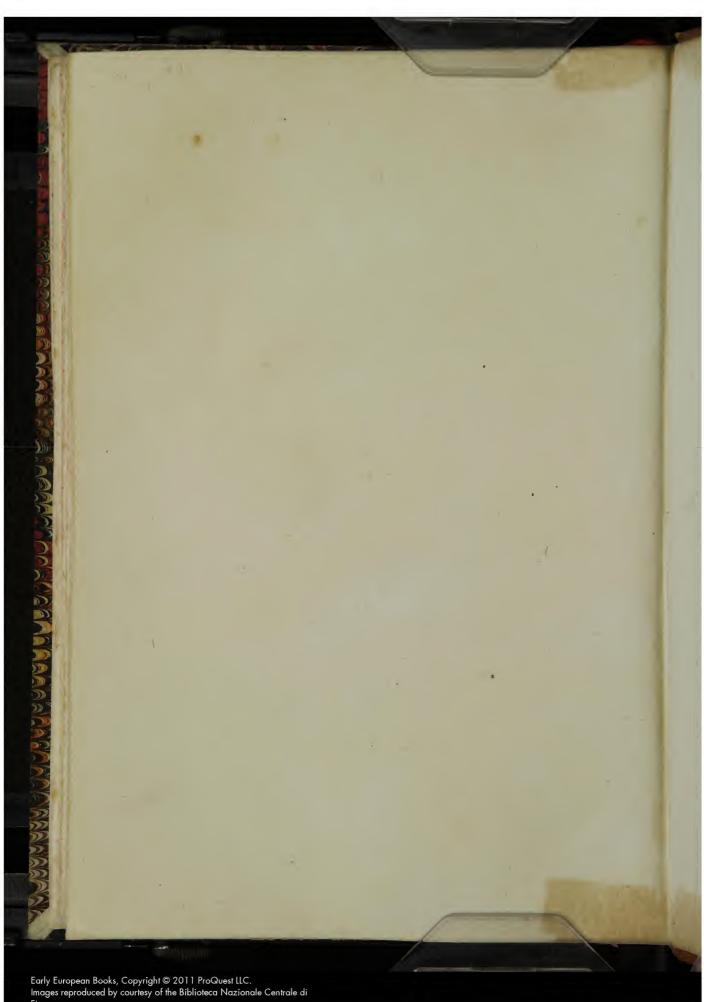

